



nella Lucchesi Palli

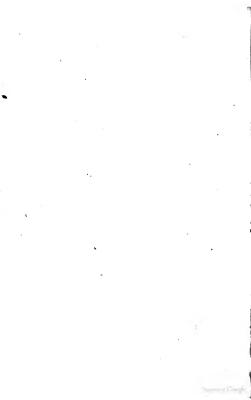



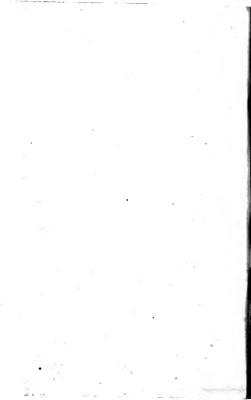

# COMMEDIE

D I

GIO GHERARDO DE ROSSI.

TOMO IV. ED ULTIMO.



BASSANO MD CCIIC.



#### ALLO STAMPATORE

### L' AUTORE.

 ${
m F}$  vero, promisi guattro volumi di commedie nel publicare il primo, e debbo mantenere la promessa. Questa riflessione, che ora m' inducete a fare, potevate prima suggerirmela, e prima avreste avuto il quarto volume, che oggi vi spedisco, e che piaceravvi intitolare ULTIMO. Il gusto del teatro moderno va ognigiorno cambiando, ed ogni giorno più si allontana da quella, che un tempo chiamavasi buona, regolare, e vera commedia. Uno scrittore, che si discosta dalla moda gradita, e pretende opporsi al torrente di essa, assume una malagevole impresa, ed io non ebbi mai la forza, e non avrò sicuramente la presunzione necessaria a tentarla. Cedo perciò volontieri il campo agli scrittori seguaci della moda Tom. IV.

pensare, ch' è stato fatalmente combattuto, vinto, e discacciato dal palco quello stile comico, che insegnarono Aristofane, Terenzio, Plauto, il Moliere, il Goldoni, avrò la compiacenza di ripetere fra me stesso

> si Pergama dextra Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

Abbiate vi prego qualche cura sulla correzione, perchè il manoscritto, che ricevete, non fu potuto da me riyedere colla necessaria tranquillità. Il Cielo vi conceda ogni bene, e state sano.

### COMMEDIE

#### CONTENUTE

### IN QUESTO QUARTO, ED ULTIMO TOMO.

| Le Lagrime della Vedova.                  | Pag. 7 |
|-------------------------------------------|--------|
| L' Officio della Posta. Il Soverchiatore. | 91     |
|                                           |        |



LE

# LAGRIME DELLA VEDOVA

COMMEDIA

DI TRE ATTI IN PROSA.

#### PERSONAGGI.

6

IL MARCHESE ANSELMO.

LA MARCHESA CLARICE SUA moglie 
LA BARONESSA AURELIA vedova 
ORAZIO 
IL CAPITANO ERMINIO 
TRIVELLA SERVIDO E del Capitano 
BETTINA Cameriera di Aurelia 
ALESSIO Fattore nella villa del Marchese 
VOLPINO Servo del Marchese 
IL MAGCIORE LIVIO 
UN SERCENTE 
Soldati , che non parlano -

L'azione segue in un luogo di delizia vicino ad un picciolo paese.

Rappresenta la scena una spaziosa piazza destro una villa .

Dal lato destro si vedrà un elegante palazzo, ed una porta, cui si ascende per pochi scalini, darà la comunicazione ad esso colla Villa. Incontro al palazzo vedrassi un portone con cancello di ferro, che deve poter apprinsi, e dal quale si va nella publica strada. All' intorno poi vi saranno gl' imbocchi di diversi viali, e singolarmente nel mezzo quello di un viale di cipressi, che dovrassi avvertire di renderlo praticabile dagli attori.

#### L E

### LAGRIME DELLA VEDOVA.

### ATTO PRIMO.

#### SCENA I.

Alessio, e Volpino.

Vol. (uscendo dalla porta del Palazzo.) BRAvo, Fattore, passeggiate. Si vede, che
la coltivazione di questa villa v'incomoda
poco.

Ales. Taci, e non mi fare arrabbiare. Mi trovo senza uomini pei lavori; il Padrone li ha licenziati tutti.

Vol. Bono (ridendo.) É com'è stato? quando? Alis. Jeri sera, jeri sera. Il Diavolo fece, che s'incontrasse nei contadini, che lasciavano il lavoro, si mise ad esaminare le fisonomie di tutti, uno l'avea di debole, uno di poltrone, l'altro di ladro, l'altro... in una parola me li fece licenziar tutti. E' la seconda volta, che mi segue questo gioco. Pel villaggio se n'è sparsa la voce. Già in tempo di guerra i lavoratori scarseggiano, ed io non trovo uòmini a verun patto.

A 4 Vol.

Vol. (ironicamente.) Ti compatisco. Come farai a raccogliere i frutti?

Ales. Già tu daresti la burla a tuo padre. Che si ha da cogliere? Col nuovo concime inventato da Orazio dovevamo averne il doppio in numero, ed in grossezza. Guarda gli alberi, sono mezzi bruciati, ed i frutti immaturi stanno per terra.

Vol. E quando saremo alla vendemmia, troverai

gente?

Alex Alla vendemmia ci pensa il Sig. Orazio.

Non sai, che l'uva non si pesterà più, e
gireranno gli uomini per la vigna premendo
i grappoli dentro ai secchj... Vedi se Orazio è pazzo!

Vol. Pazzo? Chiamalo briccone. Con queste invenzioni, e con questi progetti non cam-

pa alle spalle del Padrone nostro?

Ales. È ruba sopra tutto. Egli ha proveduto il concime, egli provedera i vendemmiatori, e tutto quel, che viene da lui, si sa, che

deve costare moneta doppia.

Vol. Ma il Padrone nostro poi non hamale, che non si meriti. Tutto nel mondo, secondo lui, va al rovescio, tutto deve cambiare, tutto si deve correggere. Eh lasci correre l'acqua all'ingiù come ha corso sempre.

Ales. Io da un giorno all'altro mi aspetto di essere licenziato, ma non troverà chi gli amministri questo podere come faccio io;

ci discapiterà nella mutazione . . .

Vol. Questo è sicuro. Un fattore, che si è invecchiato in un podere, non giova mutarlo: essendovisi arricchito, ha meno bisogno di rubare, e la lunga esperienza poi fa, che rubi con maggior economia.

Ales. Tu mi offendi, e non dovresti farlo tu,
che credi un priccone il Sig. Orazio, e

che credi un briccone il Sig. Orazio, e poi gli fai mille inchini, gli dai mille vol-

te dell' Illustrissimo.

Vol. Alessio mio, un servitore bisogna, che navighi secondo il vento; addio, addio, vado a portare la cioccolata ai padroni; oggi si è incominciata a adoperare quella di fava, nuovo progetto del Sig. Orazio, che per far gustare al padrone di questa bella invenzione, si è fatto dare venti libbre dell' ottima cioccolata di casa, e l'ha cambiata con altrettanta della sua peste.

Ales, Orazio l' ho veduto entrare, è già venuto? Vol. S1, ma, non essendo usciti i Padroni di camera, sta in libreria a studiare. Ma... (guardando verso il cancello) viene un villano, allegro Alessio, ecco i lavorato-

ri, addio. (parte)

#### SCENA II.

### Trivella, ed Alessio.

Triv. (aprendo il cancello entra nella scena. E vestito da contadino, ed il suo portamento, e i suo imoti bamo sempre, finchè si scopre, qualche cosa di sospettoso, e di timido.) Sior fattore, (salutando Alessio) se non mi sbaglio...

Ales. Non shagliate.

Triv. Mi è stato detto, che avete bisogno di lavoratori, se io fossi mai al caso...

Ales. Che sapéte fare? (guardandolo fisso dice da se)

se) [Questa faccia non mi giunge nuova.]

Triv. (da se confuso) [M'inganno, o costui é Alessio?] Un poco di tutto.

Ales. Di tutto? Ma di che?

Triv. (imbrogliandosi) Zappare... vangare... che so... lavorare la terra... la campagna...

Ales. (da se) [ Dalla maniera, in cui parla, costui non deve essere un campagnuolo: ma io lo conosco, sarà qualche disertore.] E quanto pretendereste per la vostra gior-

nata?

Trio. Mi contenterò di quello, che voi vorrete, e vi condurrò anche un mio compagno. (da se) [E' Alessio, è Alessio senz'
altro.]

Ales. (da se) [E' Trivella; si sara fatto soldato, e poi avra disertato.]

Triv. Se aveste un luogo ove tenerci a dormire, ci basterebbe qualunque giornata; nè io, nè il mio compagno sappiamo dove alloggiare, siamo forestieri...

Ales. Di dove?

Triv. (si confonde) Di ... di ...

Ales. Ma che! Credi, che non ti riconosca, Trivella?

Triv. Alessio mio, zitto ...

Ales. Ma come tu vestito da campagnuolo? Eri forse soldato, sei disertore?

Triv. No ...

Ales. Parla . . . Il tuo mestiere era fare il servitore .

Triv. Lo è pur troppo anche adesso.

Ales. Con questa bella livrea! Ed hai un padrone, che ti manda a guadagnare il pane col lavoro della campagna?

Triv.

Triv. Povero disgraziato! Sta in peggiori circostanze di me. Alessio mio, ricordati, che siamo patriotti, che da ragazzi siamo stati amici, ajutami, ti racconterò tutte le mie vicende, ma segretezza per carità.

Ales. Parla, e non temere.

Triv. Sappi... ma segretezza, che io servo un Signore, il Cavaliere Erminio, un Cadetto di una gran famiglia, ch'è capitano nella milizia; ma un angiolo, un angiolo. Per disgrazia siamo venuti al campo... Ales, Disgrazia! Per un Militare e fortuna lo

stare al campo.

Triv. Ah! quietati; ci siamo venuti per disgrazia, che prima stavamo benone. Il mio padrone era di guarnigione in una Città, dove serviva una bellissima Signora moglie di un vecchio Consigliere, che però era un briccone . Oh che briccone! Figurati, mi bastonò a morte, perchè portavo i viglietti del mio padrone a sua moglie.

Ales. Era briccone questo vecchio, come un angiolo il tuo padrone, ma concludiamo...

Triv. Subito. Le brighe del vecchiaccio hanno

fatto, che il mio padrone sia stato chiamato al campo. Il povero Signore, che veramente gioca sempre come un disperato . . .

Ales. Ed è un angiolo...

Triv. Ha attaccato questione sul gioco col suo Colonnello, si sono battuti, lo ha fatto cader ferito, e naturalmente morto; siamo dovuti fuggir subito. Egli voleva andare verso la Città dove sta la sua bella, ma io l' ho consigliato a prendere altra strada, a guadagnare i confini del Regno; ma niuno

no di noi conosce il paese, siamo misera-

Ales. Ma il tuo padrone non aveva qualche denaro?...

Triv. Ah, se il Diavolo fece, che la disfida segui dopo, che il mio padrone avea perduto tutto l'oro, l'orologio, e la tabacchiera con quel barro del Colonnello, che meritava morire per un capestro, non per una stoccata; che già tutti li giocatori anderebbero...

Ales. Lascia le digressioni, e veniamo al punto. Triv. Il punto è, che con pochi zecchini messi a parte con quei viglietti, che mi eran costati molte bastonate, ho comprato io dopo la fuga questi due abiti da contadini, abbiamo nascosto i nostri in un bosco, andiamo già da otto giorni girando senza saper dove, e camminando solo la notte,

e poi non abbiamo più un soldo...

Ales. Ma questa è favola, o è istoria?

Triv. Tutto è vero. Se ci riesce di uscire dallo

Stato, appena il padrone può scoprirsi,

trova da per tutto denari. Siamo lontani

dai confini?

Ales. Circa due leghe, ma il passarli è difficile.

Pel timore della diserzione le guardie stanno oculatissime.

Triv. Ho inteso, che girino spie, e ingaggiatori?

Ales. Sicuro.

Triv. Ah se ci riconoscono, il mio padrone come disertore è perduto.

Ales. Ma dentro questa villa non capitano costoro.

Triv. Dunque, amico, lascia, che io vada a tro-

va-

vare il mio padrone, passeremo per contadini, lavoreremo, faremo di tutto, basta, che tu ci dia alloggio, e che poi ci trovi un modo di passare i confini, fari la tua fortuna; il padre del mio padrone, che lo ama all'eccesso, ti compenserà largamente.

Ales. Senti. Io voglio far tutto per te, conduci qua il tuo padrone, darò ad ambidue l'alloggio, ma bisogna, che vi ponga nella casa dei contadini, perchè nel palazzino vi sono i padroni, vi è una loro parente...

Triv. Ci accomodiamo da per tutto.

Ales. Bisogna, che male, o bene lavoriate, e tu, amico, n'hai avuta sempre poca voglia. Chi mi avesse detto di rivederti in tanta distanza dalla patria! Raccontami...

Triv. Vi sará tempo a parlare. Vado ora a cavare dal nascondiglio il padrone, e lo conduco qua. (parte)

Mies, Ajutando questo Signore a me non può venirne che bene, e fortuna, e pur troppo ne ho bisogno, giacche il mio impiego, per buona grazia del Sig. Orazio, vacilla molto. E se mai si scopre la facenda... Dirò, che io il credeva contadini. Li avesse mai il padrone a riconoscere dalle fisonomie? Sarebbe bella, che sbagliando sempre, questa volta ci cogliese. Ma eccolo, che viene altercando colla moglie; ritiriamoci, il tempo è cattivo. (parte)

#### SCENA III.

Il Marchese Anselmo, e la Marchesa Clarice vengono dalla porta del palazzino, poi Volpino.

- M. An. (alterato) E ottima, vi dico, ottima, ottima.
- M. Cl. (accuertivà P ditrice di rappresentare questo carattere con una maniera di parlare pintitotto placida, ed accompagnata da un sorviso frequente, ed ironico.) Lo sarà, lo sarà, ma però a me non piace.
- M. An. Perchè siete sempre attaccata ai costumi con control de la costumi con volete conoscere, che delle cento cose, che si sono fatte fin'ora al mondo, novantanove ne sono state fatte male.
- M. Cl. Può ben' essere, ma quella centesima, che si faceva bene, era di fabbricar la cioccolata col caccao, e non colla fava.

M. An. Già sempre si ha da contraddire alla mia opinione, sempre, sempre...

- M. Cl. Marito caro, io sono discesa in giardino precisamente per non questionare, lasciatemi passeggiare in pace. Non mi par vero, che la cioccolata abbia interrotto quell' altra bella disputa...
  - M. An. (con forza) In cui avete mille torti.

M. Cl. (con pace) Cioè ragioni.

M. An. Siete la quinta essenza della malignità.
M. Cl. E voi l'estratto della dabbenaggine.

M. An. Finiamola, che me ne fareste dir delle grosse...

M.

M. Cl. Che però non mi moverebbero dalla mia opinione.

M. An. Sl., siete una maligna.

M. Cl. Ma colgo nel punto, e veggo le cose come stanno. (si allontana un poco partendo, e poi si ferma alle parole del Marche-

se Anselmo.)

M. An. Fermatevi, fermatevi. Per Bacco! non la posso mandar giù. Una povera vedova, che piange tutto il giorno, che non vuole più veder veruno, che vaneggia sempre coll'ombra di suo marito, credere, che finga dolore, è un tratto di malignità nuovo.

M. Cl. (tornando indietro) Per Bacco! una bella giovine, che avea per marito un brutto vecchio, col quale litigava sempre, pel quale non avea mai avuto amore, credere. che restando libera, e ricca pianga sinceramente, è un tratto di dabbenaggine nuovo, nuovo, novissimo.

M. An. Non si può fingere un dolore così gran-

M. Cl. Anzi perchè pare così grande, è finto. Le caricature sono la pietra di paragone della finzione.

M. An. Voi chiamate caricature le espressioni vere del dolore, e le chiamate così perchè avete un cuore maligno, e non buono, come quello di mia cugina.

M. Cl. Non pretendo, che il mio cuore sia qualche cosa di raro, ma non cede in bontà a

quello della cugina vostra.

M. An. Oh! Se io morissi, voi già non spargereste una lagrima.

M. Cl. Se voi faceste tal corbelleria, piangerei, e piane piangerei da vero per qualche poco di tempo, ma non farei caricature, non vorrei la camera parata di nero, non terrei gli abiti vostri sempre avanti gli occhi, non penserei ai mausolei... Olbò, olbò, sono caricature, replico, sono finzioni...

M. An. Che finzioni? Le si conosce alla fisono-

mia il dolore.

M. Cl. Oh! or venite colle vostre fisonomie, che c'indovinate davvero. (ironicamente)
M. An. Ecco l'ignoranza raffinata: Sprezzare

quello, che non si sa. Voi non capite...

M. Cl. Via, la vostra scienza nelle fisonomie vale un tesoro; mi quieto, ma della fisonomia di Aurelia se ne può giudicare, quando il suo volto è coperto da tre dita di biacca, e due di carminio... Oh se fosse addolorata, non penserebbe a lisciarsi...

M. An. Sono cose, che si fanno per abito.

Vol. (dal palazzo) Signore, perdoni, mi ero dimenticato di dirle, che il Sig, Orazio è in libreria. Comanda, Illustrissimo, che lo faccia calar giù?

M. An. Sì, che venga (Volpino parte) Quanto lo veggo volontieri in guesto luogo! sempre mi suggerisce qualche nuovo metodo di coltivazione.

M. Cl. Addio, vado a passeggiare, godetevi questo bel mobile...

M. An. Già per contraddirmi, Signora maligna, sprezzate ancora l'uomo di maggior talento, ch'abbia io mai conosciuto.

M. Cl. Ma la vostra scienza non vi fa leggere nella sua fisonomia, che e un furbo, un birbante?

M. An. Parlate senza saper quel, che dite. Il

Sig. Orazio ha la fisonomia di un uomo grande, un naso da Segretario di Stato, un occhio da Ministro di finanze, una fronte . . .

M. Cl. Da progettista.

M. An. E che vorreste dire con questo?

M. Cl. Un sinonimo del gabbamondo. Il Cielo vi guardi la borsa fin che siete con lui . (parte per uno dei viali.)

## SCENA IV.

#### Il Marchese Anselmo, poi Orazio,

M. An. CHE disgrazia è la mia! Avere una moglie, che non ha veruno dei miei lumi, una donna ignorantissima, che non mi ajuta nei miei studj, che ... ] Buon giorno , Sig. Orazio . Quell'asino di Volpino non mi avea detto, che eravate di sopra. Oraz. Non era molto, ch'ero venuto. Mi sono

dovuto levar tardi, perche andai al letto tardissimo la notte scorsa.

M. An. Già sempre a studiare?

Oraz. Le mie fatiche sono tutte dirette al bene . ed alla felicità de' miei simili, perciò fatico volontieri.

M. An. Ne avessero avuto i secoli passati degli nomini del vostro talento, che al mondo non vi sarebbero quei tanti disordini, di cui è pieno. E in che vi applicaste jeri sera?

Oraz. Quando sono in questo villaggio, non penso che a far fiorire la vostra campagna, Tom. IV.

ed aumentare le vostre rendite. L'ora di sonno, che io perdei jeri sera, sapete, che a voi frutterà un'entrata di duecentocinquanta zecchini all' anno?

M. An. A me! E come, e dove?

Oraz. In un luogo, che avete innanzi gli occhi . In quel viale di cipressi. Ecco la dimostrazione (cava una carta). Li cipressi sono duecentocinquanta, si facciano taglia-

M. An. E vorreste guastare quel maestoso viale? Oraz. No... tacete, non voglio levarvi la delizia. Facciamoli tagliare tutti a otto piedi di altezza, e a quell'altezza poi si facciano innestare a peri, ed a pomi. Ogni albero può rendere almeno duecentocinquanta libbre di frutti; dando un compenso per gli anni della carestia, e per le spese di coglierli, valutiamo, che restino sole cento libbre, a due soldi per libbra, ecco un zecchino per albero, ecco duecentocinquanta zecchini l'anno d'entrata.

M. An. Ma per far questo ci bisognerà...

Oraz. Spesa, e spesa grande, ma anche a questo ho pensato, e vi traggo d'ogni imbarazzo. Ho io persona, che, cedendogli il legname, che taglia dei cipressi, vi darà gl' innesti belli, e posti sulla pianta senza spesa di un soldo.

M. An. Ma alligneranno poi?

Oraz. Senza dubbio. Sul principio parrà, che si secchino, ma poi li vedrete verdissimi.

M. An. Ed è ora la stagione di far questo? Oraz. Vi dico di sì: (da se) [ Il legname è assicurato.] Basta, che non diate orecchio al vostro fattore, ch' è una bestia.

M.

M. An. E mio zio lo avea fatto venire da tanto lontano, lo teneva per un oracolo.

Oraz. Povero vostro Zio nato nel Secolo passato non avea i lumi, che si sono acquistati nel secolo decimottavo. In quel tempo si spregava tutto: giusto poco fa, venendo al vostro palazzo, riflettevo ad un altro capo di dissipazione, che fa il vostro fattore .

M. An. Ed &?

Oraz. La vostra Villa è piena di casamenti, i tetti di essi sono coperti di erba, ed il fattore non sa raccoglierne il fieno.

M. An. In questo non vi è gran male.

Oraz. Non vi è gran male? Calcolate, calcolate meco. Con questo fieno ci si manterrebbe un giumento, questo giumento potrebbe voltare una macchina di mia invenzione , colla quale...

M. An. Sig. Orazio mio, a miglior tempo ripiglieremo questo discorso. Ecco la povera mia cugina, piange al solito, vediamo di consolaria.

### SCENA V.

La Baronessa Aurelia, Bettina, e detti.

La Baronessa sarà vestita totalmente ,, di nero , ed egualmente di nero sara vestita Bettina.

Oraz, (da se) [ Ci mancava costei ad interrompere, ed impedirmi la conclusione del negozio dei cipressi.] M.

M. An. Come va, Cugina, come avete ripo-

Bar. Riposare? Oh Dio! è finito il riposo per ine. Riposare con quella adorata immagine innanzi agli occhi, che mi chiama, che mi vuol seco! Ah si, quando uo'urna sola racchiudera le nostre ceneri, allora troverò il mio riposo.

Bett. (che sta indietro, dice da se) [ Io ci schiatto a sentire tutte queste espressioni per

quel brutto vecchio. ]

Oraz, Signora, l'amor conjugale è ben lodevole, ma non bisogna spingerlo poi tant' oltre.

M. An. E il conservare la vita è un obbligo di natura.

Oraz. E però dovete da voi stessa procurare di sollevarvi.

Bar, I miei sollievi sono il pianto, e la solitudine. Questo viale di cipressi, questi alberi lugubri, e funesti sono i soli, che rivedo con piacere; simboli dell'umana vita mi richiamano innanzi agli occhi ad ogni momento l'idea del bene, che la morte mi tolse. Cugino, posso chiedervi una

grazia?

M. An. Cara Cugina, e che non farei per con-

solarvi?

Bar. Permettete, che in questo viale stesso lo possa inalzare un monumento al mio Sposo. Un abile scalpello scolpisca quell'adorata effigie, ed incavi quell'urna, che ora le sue, e fra poco le mie ceneri dovrà raechiudere.

Bett. (da se) [Se si ha da andare innanzi così, faccia presto.]

M. An. Cugina mia, siete padrona di tutto quel, che volete, di tutta la Villa...

Bar. Ah! qual grazia mai mi accordate! Amiche piante, verrò alla vostr'ombra...

M. An. Sentite però, all'avvenire questo viale non sarà tanto ombroso, perchè questi alberi voglio farli tagliare giù alla metà...

Bar. Oh! che dite! tagliare un cipresso? usereste con queste piante di quella crudeltà, che ha usata meco il destino, togliendomi una parte di me stessa?...

Oraz. (piano al Marchese.) [Non le date retta, pensate alla rendita, che vi levate.] M. An. (piano) [Ma... poverina...]

Oraz, (piano) [Non vi lasciate sovvertire, parlerò io.] Signora, voi togliete al vostro cugino una rendita ben grande coll'impedirgli di tagliare questi alberi, onde...

Bar. Caro Cugino, non sia mai, che io vi rechi danno veruno...

Oraz. (da se.) [Respiro.]

Bar. Vi prenderete sulle mie rendite tutto quello, che vi reca di perdita il non toccare questi alberi; ma lasciate che io venga a godere della opaca ombra loro nel giorno, e che nel silenzio della notte i tristi augelli notturni facciano eco colle loro strida a' miei singulti.

Bett. (da se) [Oh! di notte poi ci verrà sola, io non ci vengo certo.]

M. An. Vi ripeto, che siete padrona di tutto, nulla si toccherà.

Oraz, (da se) [ Maledetta, l'ha vinta; vediamo di riparare da un' altra parte. ] Signora, (forte) il monumento, che voi volete fare, io ve lo farò costruire.

B 3

Bar. Bar. SI, ma subito si ponga mano all'opera, si scelga una bruna pietra...

Oraz. Oibo, non serve pietra; vi farò io una composizione più bella, più colorita, più lucida, e più dura della pietra.

Bar. Ah, che dite mai! Un sasso, un' opera della natura deve coprire le ceneri del mio sposo.

Oraz. Ma la mia composizione...

Bar. No, no. L'opera dell'uomo non è degna di racchiudere quelle care ceneri ; lasciate , che io vada per poco fra quegli alberi a dare sfogo al mio dolore...

Bett. Vengo, o vuole andar sola?

Bar. Restate: e potete credermi sola quando ho al fianco l'immagine del mio consorte ? ( parte )

### SCENA VI.

#### Li suddetti.

M. An. CHE raro esempio di fedeltà è questa donna! Io l'ho sempre stimata, ma ora la venero.

Oraz. Ma per altro è molto indiscreta nel suo dolore. Oltre tanti incomodi, che vi dà, vuole ancora levarvi un bell'utile!

M. An. Ma vedete, che mi offre un compenso, che io però non son capace di prendere . Ah, il suo cuore è eccellente. Ma ditemi, voi sapete compor le pietre? Oraz. Sicuramente .

M. An. Ma come? La natura ci mette tanti secoli... Oraz.

- Oraz. La natura, amico, cammina con una marcia lenta; l'uomo scopre la strada, e poi col suo ingegno l'abbrevia.
- M. An. Spiegatevi meglio ...

Oraz. Diro ...

- M. An. Ecco mia moglie, schiviamola... L'ignoranza di questa donna è la mia disperazione.
- Oraz. E veramente indegna di avere un marito così illuminato. (partono.)

#### SCENA VII.

#### Bettina, poi la Marchesa Clarice da un viale.

- Bett. Io non ne posso più. La Signora si è impazzita davvero; ho creduto sempre, che il dolore suo fosse finto, che fosse una delle sue solite scene da romanzo, ma ades-
- M. Cl. Addio, bella giovine. Che vuol dire, che non siete colla vostra padrona? Mi è pur sembrato di vederla entrare nel gran viale, e voi così addolorata la lasciate sola?
- Bett. Sola? Che dice mai? Ha l'ombra del consorte a mano destra.
- M. Cl. Bisogna, che fosse molto amabile il povero Barone, poiche la moglie lo piange tanto. Pochi momenti posso dire di averlo conosciuto in buona salure, ma in quelli ancora mi parve strano.
- Bett. Anzi, Signora, mi creda, che quell' unico giorno, che qui dimorò prima di amma-B 4'

larsi, fu un giorno di carnevale, fu veramente una novità, che indicava la morte vicina; del resto non facea che inquietarsi, e gridare:

M. Cl. Non però colla moglie.

Bett. Anzi con lei. Se sapesse prima di venir qui quanti giorni di tempesta ci furono; e il viaggio, che poi ha costato la vita al mio padrone, non fu intrapreso per niente. Ma già la Sig. Marchesa sa tutto...

M. Cl. Anzi nulla. Ma che! La risoluzione di venire a trovare il cugino fu mossa da

qualche cagione particolare?

Bett. Via, Sig. Marchesa, V. S. Illustrissima sa tutto, e finge d'ignorar tutto. Se io non sapessi, che a lei queste cose sono notissime, oh non ne parlerei. Il viaggio fu intrapreso quando il padrone scopri le brighe fatte dalla Signora, perchè il Capitano tornasse dal campo di guarnigione alla nostra Città, che già non sarebbe riuscito; ma pure pel solo sospetto il padrone la strascinò via. Ma già che serve, che parli... a lei è noto tutto.

M. Cl. E chi è questo Capitano?

Bett, Brava, Sig. Marchesa, finge ignoranza per divertirsi? Ma crede forse, che se io non la sapessi informata di tutto, sarebbe facile il farmi parlare? Perdoni, si sbaglia. E vuole farmi credere d'ignorare il nome del Capitano Erminio, per cui si trattò di mettere la Padrona nel ritiro. Le assicuro, che ancorchè collo spedirlo al Campo le cose paressero quietate, sempre il Padrone vivea sospettoso, e alla prima noti-

zia, al primo dubbio del suo ritorno, strascinò via la moglie a questo villaggio.

M. Cl. Per venirci a funestare colla sua morte.

Ma questo Capitano saprà, che la Signora

e vedova?

Bett. Nol so. La Signora, impossibile, che abbia pensato a lui nel dolore, che soffre. M. Cl. Ma quel cameriere, che ha spedito alla

M. Cl. Ma quel cameriere, che ha spedito sua casa...

#### SCENA VIII.

Alessio, e detti; poi Trivella, ed il Capitano Erminio vestito anch'esso da contadino.

Ales. Sig. Bettina, la Padrona ha necessità di un altro fazzoletto bianco, dice, che lo andiate a prendere.

Bett. A prendere? Ne porto sempre la provigione con me. Scusi (alla Marchesa Clarice partendo).

M. Cl. Addio, bella figlia.

M. C. Modio, bena lights, and sesse detto, che questa povera villa avesse da esser funestata da tante lagrime, e rovinata da tanti progetti del Sig. Orazio!

M. Cl. Ma tu che ne pensi?

Ales. Quel, che ne pensano tutti, fuorchè il padrone. Ma perdoni, vengono al cancello due contadini, che aspetto per lavorare, e forse vedendo gente non entrano. Aprite, aprite, belli figli, entrate.

Cap. (entra timido con Trivella, cui dice piano)
Trivella mio, vi è una Signora...

Triv. (piano) E per questo vuol' incominciare a tremare?

M. Cl. Sono contadini nuovi questi nel nostro podere ?

Ales. Lustrissima sl. I soliti il padrone li ha fatti licenziare.

M. Cl. Che pazzia! In questi tempi prendere genti nuove! Si corre il rischio, che siano disertori, e di avere qualche disturbo. Alessio, li conosci bene costoro?

Ales. Sicuramente, sono contadini buonissimi.

Cap. (piano a Trivella) Ah, quella Signora mi guarda fisso, non mi leva gli occhi d' addosso.

Triv. (piano) In altri tempi non vi sarebbe stata cosa dispiacevole.

Cap. (piano) Taci, procuriamo di andar via di qua.

Triv. Sig. Fattore, dove ci destinate?

M. Cl. (ad Alessio) Anche i buoni contadini coll'esempio dei disertori si guastano, e diventano ladri.

Cap. Ma dove andiamo?

Triv. Ma, Sig. Fattore, l'ora si fa tarda.

Ales, Mi creda, Signora, che non vi è pericolo, che sian ladri, quando sono genti, che hanno buona voglia di lavorare come costoro. Veda, mi affrettano essi stessi a destinarli al lavoro.

M. Cl. Si, con una premura soverchia.

Cap. (piano a Trivella) Quella Signora ci scopre. Fa, che il Fattore si solleciti.

Triv. Ma più dico, peggio facciamo.

Ales. Figliuoli miei, andate laggiù alla casetta rustica a prendere i ferri. (accenna colla mano un viale.)

Triv.

Triv. Per dove , per dove? (incerto)

Cap. (piano a Trivella prendendolo per un braccio, e strascinandolo seco) Andiamo, che ti venga il malanno.

Ales, Ma no, sbagliate, di là, di là. (accennando un' altra strada.)

Triv. (piano al Capitano) Veda, che per la sua fretta ci tocca a tornare indietro. (partono per un'altra strada.)

#### SCENA IX.

Li suddetti, poi Volpino, poi Alessio, e Trivella, che torna.

M. Cl. Fattore, badate a quei due villani, 'a me non piacciono molto, e se la facessi da intendente di fisonomie, come mio marito, troverei le fisonomie loro assai equivoche. Quello, che parlava all'orecchio al compagno, e teneva basso il volto quasi volesse nascondersi, ha una figura molto gentile per un villano, e l'altro, che ti affrettava, ha una faccia di un furbo. Abbiate gli occhi aperti sopra costoro...

Ales. Ma non dubiti, non dubiti. Vol. (dalla parte del palazzo) Signora, sopra le

Voi. ( aaiia parte aet paiazzo) Signora, sopra le Cameriere vorrebbero qualcosa da lei se non l' è incomodo. M. Cl. E che vi è di nuovo?

Vol. Credo, che il Padrone abbia dato loro alcuni ordini sul lavare le biancherie con un nuovo metodo del Sig. Orazio.

M. Cl. Il Sig. Orazio poi se vuol seccarmi anche in questo, pretende troppo, vengo, (Vol(Volpino si ritira, e la Marchesa Clarico

entra nel palazzo.) Ales. E chi l'avrebbe creduto, che la Padrona avesse quasi dato nel segno a riguardo di questi due malanni; pure la Padrona è ignorante, e il Padrone, che sa tanto, sbaglia sempre. Ah, un poco di testa quadra vale più di tutti gli studi. Ma ecco. che costoro ritornano. Che vuol dir così presto ?

Triv. (parlando al Capitano) Venga pure, è partita. Alessio mio, bisogna, che ci trovi qualche angolo rimoto ove lavorare.

Cap. Fattore, appena fatti due passi abbiamo traveduto altra gente vicino a noi.

Ales. Perdoni, Eccellenza ...

Cap. Taci, che alcuno può udirti...

Ales. Non dubiti, qui nessuno può scoprire l' Eccellenza Vostra.

Cap. Ma taci... Ales. Mi lasci fare il mio dovere. Trivella mi ha informato di tutto, e spero...

Cap. Sì, amico, puoi tutto sperare da me. Se giungi a farmi uscir di nascosto dai confini del Regno, non sarai più povero.

Ales. Eccellenza ...

Triv. Ma con questo Eccellenza ci accori.

Ales, Sappia, che la cosa è assai difficile, perchè i confini sono guardati con molta attenzione.

Cap. Ah, Trivella, lo vedi, mi hai rovinato ! Se prendevo altra strada, se andavo dalla Baronessa...

Triv. Ma che dite! A quest' ora eravate già arrestato. Là ci averanno spedito un distaccamento di soldati.

Cap. Ma almeno l'avrei riveduta.

Triv. S1, l'avreste riveduta per esser ucciso dal vecchio, o preso, e moschettato.

Cap. Io l'ho sempre innanzi agli occhi. Nol crederai, al fondo di quel viale, quando passavamo di là, mi è parso...

Triv. Non è tempo di pensare a questi deliri.
Alessio mio, il tuo bel talento ti suggerirebbe qualche modo di scappare?

Ales. Sentite. Il nostro Padrone ha un altro podere, ch' è più vicino ai confini; di là sogliono passare sovente le vetture, che portano il grano nell'altro Stato: ho alcuno di quei vetturali amici, e forse con un poco di tempo, e con qualche spesa potremo accomodare la cosa.

Cap. Ma intanto quello, che preme, è di levarci di qui, perchè vi è troppa gente.

Triv. E quel, ch' è peggio, femine. Cap. Chi era quella, che ci guardava con tanta

Cap. Chi era quella, che ci guardava con tanta attenzione?

Ales. La padrona.

Triv. Sarebbe mai figlia di qualche Giudice criminale, ci squadrava?...

Ales. Non tema, Vostra Eccellenza.

Cap. Zitto ...
Ales. Li condurrò all'altro podere, e allora ...

## SCENA X.

Il Marchese Anselmo, Orazio, e detti.

M. An. Alessio, Alessio, presto dieci uomini, zappe, vanghe, bidenti...

Ales. Piano, piano, dieci uomini non li abbia-

M. An. Come!

M. An. Come:
Ales. E non li volle licenziati tutti jeri sera?
M. An. Sl, perchè erano birbanti; ma bisogna

trovarne subito degli altri per incominciare un lavoro.

Ales. E quale?

M. An. Ditelo, Sig. Orazio.

Oraz. Laggiù alla caduta dell'acqua bisogna aprire il terreno, e cavare un fosso continuato, ove potere introdurre un condotto.

Ales. Per quale oggetto?

M. An. Questo non vi è bisogno, che voi lo sappiate. Trovate gli uomini.

Ales. Ma dove, Signore? Se non vi sono.

M. An. Incominciate con quelli, che potete; la
indietro ne veggo due.

Cap. (piano a Trivella) [La nostra dimora qui è troppo pericolosa.]

Ales. Quei due sono destinati al podere della Torre. Là vi è necessità...

M. An. Non conosco necessità, trovate altri.

Ales. Ma come?

M. An. Come, come. Trovate altri vi dico.

Ales. Dimani si procuretà di rimediare; per oggiveda, che non è più ora, e questi due me li lasci mandare al loro destino. Le replico, non sariano capaci...

M. An. (prendando per una spalla il Capitano, e sollevandogli la testa.) Che capace... Questo è un giovinotto robusto da essere il miglior lavorante del mondo. Sai cavare il terreno?

Cap. Io no, non l'ho mai fatto ...

Oraz. Eh, costui ha inteso, che il fattore non

M. An. No, figliuolo mio, ti darò qualche compenso di più, ma lo farai. Hai la fisonomia di fatigatore, ti si conosce in viso il buon contadino. E tu? (a Trivella)

Triv. Non son capace.

Oraz. Ecco la stessa storia.

M. An. E tu, buon semplicione, diverrai capacissimo. Questo però, Sig. Orazio, è un uomo, cui bisognerà, che insegniate quello, che dovrà fare, perchè mi pare un buon semplicione. Lascia fare, bernardone mio, che imparerai.

Triv. (da se) [Bernardone mio; cosa mi tocca soffrire!]

Ales, Ma troverò domani altra gente, e poi ...

M. An. No, no, si può cominciare con questi
due. Però, Sig. Orazio, voi non potendo sempre esserci, bisognerà, che diciare
ad Alessio cosa deve far fare in vostra assenza.

Oraz. E una cosa facilissima. Si ha da fare un cavo nel terreno capace di contenere un condotto, e questo condotto deve venire dalla caduta dell'acqua fino al palazzo.

Ales, Ma nel palazzo P acqua P abbiamo.

M. An. E chi ti dice, che noi vogliamo l' ac-

Oraz. Il condotto ha da ricevere il vento, che

nasce dalla caduta dell'acque, e ha da portarlo fino al palazzo, dove accenderà fifoco senz'altro ajuto, farà correre il girarosto, e farà camminare un molino di mia invenzione capace di macinare tutto il grano, che si raccoglie in questo podere.

Ales. Come! Il vento nelli condotti? Oh questa

è nuova!

M. An. E' nuova per te, che sei un asino. Sig. Orazio, illuminatelo.

Oraz. L'aria non è un fluido come l'acqua?

Ales. Che fluido, se non bagna?

Oraz. Non voglio perder tempo con voi. Mandate uno di questi uomini a prender i ferri. M. An. E subito.

Ales. (al Capitano) Va tu là giù alla casetta, e chiedi i ferri.

Cap. Subito.

M. An. No, no, tu resta col Sig. Orazio, che hai più giudizio, vada a prendere i ferri quel buon bernardone subito.

Triv. (da se partendo) [E non la finisce con questo bernardone! Io son omo, che reggo più facilmente alle bastonate, che alle canzonature. (parte)

M. An. Mia Cognata è sempre nel viale dei cipressi?

Ales. Sicuramente.

M. An. So, che la disturbo, ma voglio andare a trovarla per un momento, voglio veder di frastornarla da questo assiduo dolore, che può condurla alla morte.

Oraz. Non voglio a lei desiderarla, ma per voi sarebbe un grande utile. Allora subito giàt il Viale.

II VIGIL

55

M.

M. An. Sig. Orazio, già restate a pranzo. (parte per il Viale de'Cipressi.)

Oraz. Per me è un incomodo, ma per gli amici bisogna far tutto. Fattore, con sollecitudine trovate altra gente.

Ales. Per condottar l'aria ? (ironicamente.)

Oraz. Per fare quel, che mi pare. Tu seguimi, (al Capitano) strada facendo incontreremo il tuo camerata coi ferri. (parte) Cap. (ad Alessio) Fattore mio, facci andar via

per carità.

Ales. Non dubiti, Eccellenza.

Cap. Taci.

Ales. Fo il mio dovere. Vada appresso al Sig.

Orazio; la caduta dell'acque e in un sito

Oraz. (di dentro) Contadino, quando vieni?

Ales. Vada subito.

Cap. (partendo) Ah che il core mi predice sven
ture.

# SCENA XI.

Alessio, poi il Marchese Anselmo, la Baronessa, Bertina, Orazio, il Capitano, Trivella, e Volpino, che vanno, e vengono come sarà indicato.

Ales. Fino a questi disgraziati ha da/impiceiare le carte questo maledettissimo progettista.

M. An. (uscendo affannato) Presto, ajuto, aceto, acqua... Alessio, subito acqua, aceto... (torna ad entrare)

Ales. Corro a prender l'aceto in palazzo; l'ac-Tom. IV. C qua qua la prenderà quel contadino. Ehi, contadino, (dalla parte dov'è entrato il Capitano) empi quell'adacquatore alla prima fontana, e vieni qua subito. Vado per l' aceto. (entra nel palazzo.)

Oraz. (dal Viale dov' era entrato) Che fu, che

voci son queste?

Bett. (di dentro) E' meglio, è meglio, che procuriamo di condurla ai sedili della piazza. M. An. Dite bene.

Oraz. Senz' altro qualche cosa è sopraggiunta alla

Baronessa.

- Viene in iscena la Baronessa quasi del tut-" to svenuta. Bettina, ed il Marchese " Anselmo, che la sostengono, la fan-" no sedre, e seguono a reggerla.
- Bett. Sig. Orazio, regga la padrona da questa parte, che io vado intanto a prender qualche spirito.

Oraz. Subito. (va a sostenere la Baronessa, ed intanto Bettina entra correndo nel palazzo.)

M. An. Vedete, amico, per averla voluto un poco distrarre dal suo dolore, le ha preso questa specie di deliquio.

Oraz. Ma se patisce di tali sincopi, la guarisco io subito. Compongo un segreto mirabile, che fin'ora è restato ignoto a tutta la facoltà medica.

M. An. Pur non è fredda, ha un calore naturale. Ma di costoro non viene alcuno?

Cap. Ecco l'acqua, (con un adacquatore nelle ma-

ni) la poso qui?

M. An. No, accostati con quell'adacquatore, e voi, Sig. Orazio, spruzzatelene qualche stilla sul viso.

Cap.

Cap. (da se) [Oh Dio! Eccomi di nuovo fra gente] (poco avanzandosi.)

Oraz. Ma, Contadino mio, accostati.

Cap. (si accosta coll'adacquatore, e vede la Baronessa. In un moto di sorpresa lascia cadere in terra l'adacquatore, e grida) Oh Dio!

M. An. Stolido, che Diavolo fai!

Oraz. Mi hai rovinato il vestito.

Bar. Ah (sospira) chi mi richiama in vita? (aprendo gli occhi s' avvede del Capitano) Come tu qui?

Cap. Io ...

M. An. Allontanati, Contadino. Vede un oggetto nuovo, lo prende per l'ombra del marito.

Bett. (dal palazzo) Ecco lo spirito.

Ales. Ecco l'aceto.

M. An. Figliuoli, giacche tutti siete qui, leviamola da quest'aria, portiamola nel palazzo.

Cap. Oh Cielo! (volendo accostarsi fra quelli,

che attorniano la Baronessa.)

Oraz. Ma tu indietro, Contadino maledetto.

Bar. Voglio restar qui (cercando cogli occhi il

Capitano, che vesta riparato dagli altri,

che la circondano.)

M. An. No, no, ajutatemi tutti, e trasportiamola . (sollevano a forza la Baronessa, e

la conducono verso il palazzo.)
Bar. Ma io ho veduto... sogno... deliro...

M. An. Ma sicuro, che delirate. Quello non è il vostro sposo, è un villanaccio.

Ales. Bettina, scansati, tu impicci, e non fai

Bett. (resta un passo indietro, e dice da se)
C 2 [Fos-

- Tagl

[ Fossi sciocca a slombarmi per le sue pazzie . 1

Cap. (va appresso alla Baronessa sino alla porta, dicendo) Voglio seguirla.

Oraz, Indietro, che nel palazzo non entrano Villani .

, Partiti il Marchese Anselmo, Orazio, A-, lessio, e la Baronessa, il Capitano , torna indietro, e s'incontra con Bet-" tina, che vuol seguir la padrona.

Cap. Bettina, come qui? Bett, E voi, Eccellenza?

Cap. Taci. Raccontami ...

Triv. (coi ferri in collo) Ma in somma dove ho da andare?

M. An. (di dentro) Bettina, presto Bettina ... Best. Eccomi . E quell'altro è Trivella ? Ales. (sulla porta) Bettina, ti par'ora di far concistoro coi Contadini? Vieni subito.

Bett. Vengo. (parte, e Alessio si ritira.) Triv. Bettina! Come è qui ? (vedendo Bettina .

che parte.) Cap. Trivella mio, vi è la Baronessa...

Triv. Ah, io me ne vado via subito. L' esser moschettato è incerto, ma l'esser bastonato dal Barone è sicuro.

Cap. Non voglio lasciar questo luogo.

Vol. (che esce dal palazzo, e parla verso la porta) Volo dal Medico. (ai Contadini ) Figlioli , questo non è luogo per voi , laggiù è la casa rustica , andate . (parte.)

Triv. E dice bene .

Cap. La Baronessa qui, la Baronessa svenuta, la Baronessa vestita a bruno! Fosse mai morto il Barone?

Triv.

Triv. Non ve ne lusingate. I malanni non muojono mai. Poi se fosse morto, la Baronessa riderebbe, non piangerebbe. Ma andiamo, andiamo... (strascina via a forza il padrone, che confuso, battendosi la mano sulla fronte, lo segue.)

Fine dell' Atto Primo .

AT-

Towns Cough

# ATTO SECONDO.

### SCENA I.

# Trivella, e Bettina.

Triv. : se io glie lo dico, casca morto. La vostra padrona resta vedova del marito, e del Servente. Come! non volerlo vedere!

Bett. Tant'è, non lo vuol vedere. Dice, che non solo il vederlo, ma il pensare a lui è un trasgredire alla fedeltà, che deve alle

ceneri del consorte.

Triv. Oh che ceneri fortunate! Chi glie l' avesse detto a quel vecchiaccio d'ottenere dopo morto quello, che forse da vivo non l'otteneva poi tanto. Sarà una bella consolazione per lui all'altro mondo se lo risà. Ma, Bettina mia, alle corte, con me non serve fingere. Qual fine vi è in questo dolore della tua padrona? E' stata sempre la madre delle caricature, ma qui la cosa va troppo avanti.

Bett. Trivella, io t' assicuro, che non ci conosco fine veruno, e che quasi a mio dispetto debbo credere, che il suo dolore sia

vero.

Triv. Io non la mando giù; ma ancorchè fosse vero, se arriva a parlare col mio padrone, il dolore le passa. Il dolore è una malattia, e questo recipe dovrebbe guarirla.

Bett. E impossibile. Da se stessa mi ha già ven-

ti volte richiamato indietro per dirmi, che dicessi al Capitano, che assolutamente si allontanasse di qua, ed io lo dico a te, perchè al Capitano questa nuova cattiva non voglio dargliela.

Triv. Già buone, e cattive in questi momenti ti frutterebbero lo stesso. Da quel, che ti ho detto, avrai capito, che non abbiamo un soldo, e questo la tua padrona...

### SCENA II.

Alessio, e detti.

Bett. VIENE Alessio, ti lascio ...

Triv. Ma procura ...

Bett. Trivella mio, se non riesce' al tuo padrone d'incontrarsi con lei se mai cala al Viale dei Cipressi, non si fa nulla, addio ... (parte.)

Triv. Mi raccomando ...

Ales. La volpe già lascia il pelo, ma non il vizio. Possibile, che nè anche la miseria ti faccia lasciare di andare appresso alle ragazze! Che facevi con Bettina?

Triv. Che, si chiama Bettina quella giovine? Le domandavo una presa di tabacco.

Ales, Orsù, il Capitano dov'è? So, che il padrone ha fatto già parlare perche vari contadini vengano a lavorare in questo luogo, e fra questi ve ne sono due, che hanno servito al campo da guastatori: chi sa, che non riconoscano il vostro padrone, e voi; bisognerà farvi partire ambedue subito. G 4 gTriv.

40

Triv. (da se) [ E chi lo fa movere adesso il padrone?]

Ales. Il Capitano è sempre laggiù col Sig. Orazio? Tu perchè stai qui?

Triv. Mi ha ordinato quell'impiccione di andar a prendere una pala.

Ales. E qui stanno le pale? non hai veduto già la casa rustica, ove sono? Trivella, già due volte ti ho veduto girar qui d'intorno, non vorrei, che mi avessi dato ad intendere qualche filastrocca. Avessi mai qual-

che fine...

Ales. Che so io... di rubare... quell' Eccellenza fosse mai...

Triv. E così pensi di me?... Se non fosse lo stato, in cui mi trovo... il timore di fare scoprire il padrone... ti farei vedere...

# SCENA III.

# Orazio, e detti.

Oraz. Ecco la bella cura, che vi date, Sig. Fattore, delle cose del vostro padrone, ecco i bei lavoranti, che vi ritrovate. Colui laggiù ogni colpo, che dà di zappa pare a che spiri l'ultimo fiato; costui poi, che l'ho spedito a prender la pala, sta facendo conversazione con voi.

Ales. E di essere qua venuto lo rimproveravo. Va via tu, ricordati di quel, che ti ho detto.

Triv.

Triv. Vado. (da se) [Ma che il padrone si mova di qua, non lo credo.]

Oraz. Costoro già per dimani non li voglio, trovate altre persone, altrimenti le trovo da me...

Ales. E allora vi torna più conto...

Oraz. Come sarebbe a dire?...

Ales. C' intendiamo ...

Oraz. Lo so, che non mi puoi vedere in questa casa, ma a tuo marcio dispetto convincerò il padrone della tua ignoranza, gli farò vedere quanto gli è stato rubato fin' ora...

Ales. Cost potesse vedere quanto gli vogliono rubare per l'avvenire...

Oraz. Sei un temerario ...

## SCENA IV.

La Marchesa Clarice, Volpino, e detti.

M. Cl. Con chi vi riscaldate tanto, Signore? Oraz. Col vostro fattore, che mi ha detto dell' insolenze...

Vol. (che resta indietro, dice da se) [Cioè delle verità.]

M. Cl. Fattore, dovete rispettare gli amici di mio marito, andate.

Ales. Ubbidisco. (poi dice piano a Volpino nel partire) [A costui finisce, che gli spacco la testa.]

Volp. (risponde piano) [E invece di cervello ne usciranno progetti] (resta sempre indietro.)

Oraz. Vi ringrazio, Signora. Credo, che sia la pri-

prima volta, che abbiate preso la mia difesa.

M. Cl. Sarà forse la prima volta, che l' avrete meritato. Il fattore deve in voi rispettare l'amico di mio Marito.

Oraz. Vorrei, che poteste dire il vostro.

M. Cl. No, Sig. Orazio mio, non possiamo combinare insieme. L'amicizia nasce dalla simiglianza di pensare; voi credete, che al mondo vada tutto male, ed io credo, che vada tutto bene; voi amate le novità, ed io amo le cose vecchie, voi al mondo cambiereste tutto, io non muterei mai nulla.

Oraz. E per non cambiare, vi piacerà ancora di avere questo bravo Fattore, che vi rovina.

M. Cl. Ma così si schiva il rischio di trovarne

un peggiore. Oraz. Scusatemi, voi date delle risposte generiche, le quali non fanno al caso; ma se · vostro Marito mi presterà orecchio, vedrete i frutti, che ritrarrà dalle mie scoperte. E per voi pure, pel vostro mondo muliebre, se foste meno aspra meco, credete, che non saprei suggerirvi delle utilissime cose? V'insegnerò io il modo di costruire un filarello, con cui una donna fili dieci libbre di lino l'ora ; un nuovo metodo di nettare le biancherie senza porle nell'acqua; il modo di formare una polvere di cipro stupenda senza adoprare nè frumento, nè altre cose simili ...

#### SCENA V.

## Il Marchese Anselmo dal Casino, e detti.

M. An. Sig. Orazio, e voi vi trattenete con mia moglie? Ah, poveraccia! non ha l' orecchie fatte per udire i vostri discorsi. Si è mancato nell'educazione...

M. Cl. Grazie, Sig. Marito.

Orag. Non ve ne piccate, Signora. Il Marchese vuol dire, che, vivendosi nella casa vostra paterna all'antica, non avevano di quei lumi, che ha dato la filosofia moderna sull' educazione.

M. An. In casa vostra nemmeno sanno quanto si è scritto su questa materia da poco tem-

po in qua.

M. Cl. Non lo so nemmen' io quello, che si è scritto, ma so bene quel, che si è fatto ; perchè la nostra gioventu è assai peggio educata di quello, che lo era la gioventu dei tempi andati.

M. An. Vedete, che contraddizione! E'sempre fa cost, e poi dicon, ch' io m' inquieto. Ogni cosa nuova, che si fa qui nel podere, mi costa ogni volta l'udire otto, dieci di queste scempiaggini, che fanno orrore ad un unomo illuminato.

M. Cl. Via, vi libererò da questa noja. Debbo andare nel Villaggio a trovare un' amica,

vi lascio in buona compagnia...

Oraz. Sig. Marchese, non lasciate partire vostra moglie così disgustata.

M. Cl. No... sono in pace con mio marito.

Noi ci facciamo un torto per uno. Egli
mi

mi crede troppo ignorante, io lo credo troppo dotto.

Oraz. No, voglio io rappacificarvi. Sig. Marchese, vi contentate, che io vi proponga una cosa, per cui, senza vostro danno, si accresca lo spillatico di vostra Moglie di cento doppie?

M. An. E come?

M. Cl. Fra tanti vostri progetti, questo almeno l'apparenza l' ha buona.

Oraz. Ed avrà la sostanza. Sig. Marchese, voi avete assegnato quel piccolo giardinetto alla Signora per tenerci i fiori. Li vi è il comodo dell'acqua, formiamone una piantagione di riso; non sono cento doppie all' anno guadagnate?

M. Cl. Una piantagione di riso sotto le finestre della camera dove dormo! Queste sono cento doppie non per lo spillatico, ma pel mortorio. Obbligato, obbligato, addio Signori; Volpino, andiamo (parte dal Cancello con Volpino.)

Oraz. Ecco i soliti pregiudizi dell' aria cattiva. M. An. Ma ... anche questo è un pregiudizio ? Io veramente ... vedendo tante faccie gial-

le, tante pancie gonfie, credevo, che l'aria cattiva vi fosse in certi luoghi... Oraz. Vi è perchè ci si vuole. Ma l'aria è sog-

getta anch'essa a quelle leggi, che l'uomo vuol darle, e il buon chimico la riduce come la desidera. Vedete, io vi faro una macchina, colla quale ridurrò l'aria nella camera vostra simile a quella di Vienna di Pietroburgo, di Napoli, di Astracan, e voi respirerete la stessa aria di ognuna di queste Città.

M. An. Che bella cosa! E' una macchina, che costa molto?

Oraz. Per voi sarà una freddura; non arriverà mai ai cento e venti zecchini...

M. An. E colla sicurezza di questa macchina si

potrebbe pure piantare il riso?

Oraz, E l'utile, amico, sarebbe anche maggiore di quello, che ho detto. Oltre il riso, vi è un altro capo di guadagno, che voi non lo pensate, ma piccolo, piccolo...

M. An. E qual'e?

Oraz. Le ranocchie .

M. An. Ma quest' animale poco si vende, e qui nel Villaggio Iontano dalla Città...

Oraz. Se ne cava l'oglio. Ecco le cose, a cui non pensano nel nostro paese. Altrove si cava l'oglio dalle Balene, e da altri pe-

M. An. Ma ... la loro grandezza...

Oraz. Questa non è obbiezione da voi. La moltiplicazione dei piccoli forma il grande.

M. An. In verità non si può disputar con voi senza restar convinto.

Oraz. Amico, per un affare debbo partire. Avete esaminato quei fogli sul progetto della fabbrica dei camelotti?

M. An. Non ho potuto ancora osservar bene i conteggi, ma la gente di campagna mi dice, che se io toso del pelo le mie capre,

al primo freddo moriranno.

Oraz. E questo vi sgomenta, e vi è bisogno di tosarle? In vece di far questo il pelo si svelle, e si svelle un pelo sì, ed uno no; così l'animale resta bastantemente difeso dal freddo. Amico, non vi sgomentate mai delle obbiezioni degli uomini di campagna. Sono asini, non sanno quello, che dicono, addio. (parte dal Cancello.)

M. An. Che uomo rarissimo è questo! Non mi sorprende tanto la felicità, ch' egli ha di produrre nuovi progetti, quanto la facilità, con cui scioglie ogni obbiezione. Prima di proporre una cosa si vede, che veramente! ha digerita. Ma ecco la povera mia Cugina; mi fa pjetà. Le avesse da prendere un altro di quegli insulti...

### SCENA VI.

### La Baronessa, Bettina, e detto.

Bett. MA venga, Signora, l'aria le farà be-

M. An. Cugina mia, vi sentite in forze da camminare?

Bar. Son debole, ma pur voglio strascinarmi a quel luogo, cui un giorno dovranno riposare le ceneri del mio Sposo.

M. An. Per amor del Cielo, non andate pel viale dei Cipressi, ricordatevi di ciò, che vi segul questa mane, e poi vi prevengo, che non lontano di la lavora quel maledetto contadino, che voi prendeste per l'ombra dello Sposo, che già lo faccio cacciar via questa sera colui. Dite, volete, che io resti con voi?

Bett. (da se) [Oh maledetto, avesse da restar qui!]

Bar. No, caro Cugino, fate gli affari vostri.
M. An. Ma se volete, resto volentieri per servirvi.

Bar.

Bar. Quanto sono obbligata alle amorevoli vostre cure! Voi solo cercate di rendermi più leggera la soma dei pochi giorni, che mi restano da vivere. Prendete, vi prego; la vostra libertă, e lasciatemi sola.

M. An. Voi, Bettina, non l'abbandonate. Ad-

dio, cara Cugina. (parte.)

Bar. Già Bettina, sa il Capitano, ch' io non voglio vederlo ? sa, che io qui scendo per trattenermi colle mie triste idee ?

Bett. Lo sa...

Bar. Dunque son certa, che rispetterà il mio dolore; debbo fidarmi?

Bett. Credo di sì ...

Bar. Egli dev'esser persuaso, che il dolore di una vedova assorbisce qualunque altra passione?

Bett. Naturalmente ...

Bar. Dunque non cercherà di turbarmi. Il Capitano non fu mai ardito, non è vero?

Bett. Che sappia io... (da se poi dice) [Ma in conclusione per farla scendere io non l'ho pregata; non vorrei...]

Bar. Il Marchese mi ha detto, che non lungi dal viale dei Cipressi lavora il Capitano; ma ancorchè egli mi vegga, non mi si accosterà?

Bett. Forse ...

Bar, Che forse? Non mi si deve accostar di sicuro, quando sa, ch' io non lo voglio vedere. È che ti ha detto quando ha saputo questa risoluzione? Avrà lodata la mia costanza?

Bett. Ma io non gli ho parlato.

Bar. Non gli hai parlato? Come!...

Bett. Ho parlato a Trivella ...

Bar.

Bar. A Trivella? E così mi ubbidisci? Oh Cielo! Caro mio Sposo, l'averti perduto fa, che fino i Servi non rispettino gli ordini miei! A lui tu dovevi parlare, e dovevi sapermi dire qual' impressione gli avessero · fatto i tuoi detti. Si vada a piangere nel luogo funesto...

Bett. Sì, vada a quel viale, che così vedrà il Capitano, e gli dirà da se, che non vuol vederlo.

Bar. Io ci andrò anzi perchè son certa, ch' egli non mi si accosterà . (s'incammina verso il viale dei Cipressi .)

Bett. (la segue dicendo da se.) [E io mi affannavo per procurare, che la padrona s'incontrasse col Capitano! Se ne muore di voglia, gli va incontro esse stessa . ]

# SCENA VII.

Il Capitano, Trivella, e detti.

Cap. Non serve, che mi trattenghi, entrerò nel palazzo, voglio vederla dovunque...

Triv. Signore, noi ci precipitiamo...

Bar. (che già si è inoltrata nel viale, torna indietro.) Questa è la voce del Capitano? Bett. Sicuramente, e non torni indietro se non

vuole abboccarsi con lui. Bar. Egli sa, che non deve vedermi, e cambiera strada: · ·

Triv. (ch' è stato trattenendo sempre il Capitano, acciò non entri nel palazzo.) Ma non s' avanzi, non s'avanzi, (poi da se) [ Che sento, eccola...

Cap.

Cap. (volgendosi indietro.) Ah, Baronessa adorata...

Bar. (venendo verso lui) E così obbedite al divieto d'incontrarvi con me?

Cap. E come obbedire a un divieto così crudele? Come voi potete negare la consolazione di rivedervi ad un infelice, che fra le tante sue sventure contava per la maggiore quella di non potervi dare un addio ? Ma perche tanto rigore, perche tanta crudeltà?

Bar. Capitano, rispettate i doveri di una vedova. Il dolore, che deve all'estinto suo Sposo: le nega di distrarsi in qualunque altra idea.

Cap. Ma, ditemi, volete dunque scordarvi di me ? . . .

Triv. (piano a Bettina) [Mi pare, che la prudenza insegni, che ce ne andiamo.]

Bett. (piano) [Sei stato sempre prudente. Andiamo per quel viale; se mai venisse l'ombra del caro Sposo, possiamo trattenerla noi.] (si muove per partire.)

Bar. (che'era stata in silenzio cogli occhi bassi, si volge verso Bettina, che parte.) Fermatevi, non vi movete ...

Triv. (a Bettina.) [Andiamo via subito: questo significa il non vi movete della vostra padrona.] Bett. Non vorrei... ma... seguiamo il tuo con-

siglio . . . (partono .) Cap. Dunque voi, Baronessa, mi odiate?

Bar. Odiarvi! e perche?

Cap. E se non mi odiate, perchè fuggite d' incontrarvi con me, che mi dimentico di tutte le mie disgrazie, del pericolo, in Tom. IV.

cui sono, solo perchè mi trovo vicino a

voi?

Bar, La mia risoluzione è già presa. Il trattenermi un solo istante con voi è per me un delitto. Tutti i miei momenti debbono essere spesi nel pianto, tutta la mia vita deve essere impiegata nel dolore...

Cap. Tutta la vostra vita?

Bar. Sì, quei pochi giorni, che il Cielo mi vorrà separata dal mio caro Sposo. Cap. Caro Sposo! E chiamate così quel tiran-

no ? . . .

Bar. Oh Cielo! E le mie orecchie potranno udire una simile espressione contro l'ombra del mio Consorte? Allontanatevi di qua . La vostra presenza mi reca orrore.

Cap. Ch' io m' allontani! Fatelo voi, che sapeste così dimenticarvi di un uomo, che vi ha consacrato il suo cuore, di un uomo ...

Bett. Sig. Capitano, vi chiama Alessio ..., andate..., altrimenti il Fattore, venendo qui, può scoprire ...

Cap. No, di qua non so distaccarmi.

Bett. Ma, Signora, gli comandi di partire, o ella parta, altrimenti ...

Triv. Sig. Padrone, andate dal Fattore, non so che diamine voglia, vuol parlare con voi... Cap. Vado . . . Baronessa, vi ritroverò qui? (con-

fuso.) Bar. Voi non dovete più rivedermi...

Cap. Ma perchè?

Bett. Ma vada, vada, che Alessio ora sopraggiunge ...

Cap. Oh Dio! (parte.)

### SCENA VIII.

#### Li Suddetti .

Triv. In somma, Signora, vuol mandare il giovine appresso al vecchio, lo vuol far crepare il povero mio padrone?

Bett. Povero Signore, mi fa pieta! Adesso scac-

ciarlo, adesso, che potrebbe...

Bar. Che potrei?

Bar. Che potrei? parla .

Triv. Potrebbe sposarselo.

Bar. Sposarlo! E non vi fa orrore questa pa-

Bett. A me no ...

Triv. (da se) [Figuriamoci ad una vedova.]

Bar. E credi tu, che io di me sia libera? Forse
perche giace estinto il corpo del mio caro
Sposo, è esciolta quella fede, che io giurai
a quell' anima bella?

Triv. Li più dicono di sl ...

Bar, Lo diranno le anime volgari, ma un'anima nobile non pensa così. Nel mio cuore tace ogni altra voce, fuori di quella della fedeltà.

Triv. Ma dunque pel mio padrone non vi è spe-

Bar. E torni ad interrogarmi?

Triv. No, non la interrogo, tengo anzi per deciso, che non voglia sposarlo; ma tra il non volerlo sposo, e il volerlo morto ci corre qualche cosa. Noi siamo fuggiaschi; se il padrone è scoperto, è morto. Noi non abbiamo un quattrino; almeno ci a-

juti, ci dia qualche denaro onde possiamo fuggire.

Bett. E ti riuscira di condur via il Capitano?
Triv. Almeno ci proverò... Signora, che pensa, che non risponde?

Bar. (da se) [ E il Capitano partirà allora? Sl, partirà. Dunque...] Trivella, (forte) adesso avrà da me il Capitano quei soccorsi, che gli son necessari per salvarsi altrove.

Bett. Signora, se mi dà le chiavi, potrei anda-

Bar. No, vieni con me, avrai tu il denaro dalla mia mano, e tu lo recherai a quell'infelice. (parte)

Rett. Non vedi, Trivella, che il caso è disperato? (parte.)

# SCENA IX.

# Trivella, poi il Capitano, ed Alessio, poi Bestina.

Triv. Disperato meno di quello, che crede Bettina. A buon conto questa vedova quella parola, sposarlo, voleva, che la dicessimo noi, ma voleva sentirla. In ogni modo, quando abbiamo un poco di denaro, le cose mutano aspetto, e quel buon uomo del padrone non era stato capace ne anche di chiederle questo. Ah! gl'imamorati son proprio matti.

Ales. Veda, Eccellenza...

Cap. Taci ...

Ales. Veda se ho ragione d'insospettirmi. Tri-

vella è sempre qui intorno, l'ho veduto io discorrere con le Donne,

Triv. E per questo credo, che ci abbiate preso per due birbanti.

Ales. Io non dico tal cosa, e il tratto nobile di Sua Eccellenza mi convince. Ma, Trivella, io ho proposto a Sua Eccellenza, che in questo momento per una strada rimota conduco ambidue all'altro podere del padrone. Qui vi è del pericolo., Cap. Ed io di qui non voglio partire.

Ales, Ma perche? Ma, Trivella, questa mattina non si restò di accordo, che si cercherebbe di allontanarvi?

Triv. Sicuramente .

Ales. Ed ora ...

Cap. Ed ora non voglio partire. E tu, che mi hai promesso di ajutarmi, avresti la crudelta di volermi far allontanare da questo luogo? Caro luogo, dove mi sarebbe bella ancora la morte. (con qualche smania.)

Ales. (piano a Trivella) [Ma il tuo padrone che dice? 1

Triv. Non lo so nemmen' io, lasciatelo stare; le sue disgrazie gli alterano la fantasia.

Ales. Ma se questo si ammattisce, si scoprirà. Cap. E dove sarà adesso? Mi ha fuggito dunque!

Ales. Ma chi?

Triv. Amico, lasciaci in pace per un quarto d' ora. Il mio padrone ha la mente oppressa . . .

Il Capitano va a sedere indietro.

Ales. Ma io vi dico, che se fra poco non vi risolvete ad andarvene di qui colle buone , Dз

la cosa non può finir bene, sarete scoperti

Triv. Saremo quel, che diavolo vuoi, ma lasciaci un momento soli...

Ales. Sig. Capitano?

Cap. Ah, barbaro!

Ales. Si è ammattito da vero, Proviamo a fare a modo di Trivella, allontaniamoci per qualche momento; ma il cuore mi dice, che la cosa non finisce bene, (parte.)

Triv. Sig. Padrone?
Cap. Lasciami in pace.

Triv. Ma io vorrei, che in pace, e in quiete ce ne andassimo via; perche altrimenti qui si ya al rischio...

Cap. Di che?

Triv. Che qualcuno la scopra, che la riconducano al Campo, e là con un saluto militare la mandino ai campi Elisj a far testimonianza al Sig. Barone della fedeltà della vedova.

Cap. Ah, potess'io morire per lei, giacchè essa non vuol viver per me.

Triv. Ma, Sig. Padrone, dia tempo; Salviamoci frattanto, e poi il dolore della Baronessa può esser, che vada a cedere; è cost spiritoso, che svanira.

Cap. Chi viene dal palazzo?

Triv. Sarà Bettina. Io ho chiesto qualche soccorso alla Baronessa per poter fuggire, ed essa me lo ha promesso...

Cap. Barbara!

Triv. No barbara, se ce lo accorda...
Cap. S1, barbara. Vuol darmi i mezzi onde vi-

vere, perchè più lunga sia la mia morte.
Avverti, da Bettina non prender nulla,

io di qua non voglio allontanarmi . Va, dille, che riporti alla sua padrona il denaro, che non ricevo soccorsi da chi vuole la mia morte. (si appaggia ad una pietra col volto coperto.)

Triv. Magari li porti Bettina i denari, che s'egli non li prende, li prendo io.

Bett. Trivella , Trivella ?

Triv. Porti i denari?
Bett. Dov'è il Padrone?

Triv. Porti i denari?

Bett. Ma dov'è il Padrone?

Triv. E non lo vedi laggiu a quel sedile, che sta mezzo morto? Rispondi al punto interessante, I denari?

Bett. La padrona non li ha voluti dare a me.

Triv. E' prudente anche nel suo dolore ...
Bett. Birbante! non me li ha dati, perchè vuole

consegnarli da se stessa al tuo padrone.

Triv. Consegnarli al padrone! E come va, che

non lo voleva veder più?

Bett. Che so io, non la capisco...

Triv. E to comincio a capirla... ma eccola...

Bett. Possiamo andarcene senz'aspettare il non vi

Triv. Si, ma cambiamo strada. Tu puoi badar nel palazzo se alcuno mai scendesse, io staro in guardia contro quel bendetto fattore, che dovria fra momenti tornare.

Bett. (si ritira verso la porta del palazzo, e quando viene in iscena la Barovessa, entra.)

Triv. (va a scuotere il Capitano, dicendo) Sig.

Cap. Già l'hai rifiutato il denaro? l'hai restituito a... Triv. Non dubiti, che non ci è stato questo bisogno; ma ecco la Baronessa, che ritorna, glie lo porta da se. Mi pare... basta... si regoli con prudenza. (parte)

## SCENA X.

## La Baronessa, e detto, poi la Marchesa Clarice, e Volpino.

Bar. É il Capitano non si muove, e il Capitano mi vede, e non mi si accosta? Ah, posso fidarmi del suo rispetto, egli è convinto, che non deve interrompere il corso del mio dolore. (chiama) Capitano?

Cap. Che volete? (avanzandosi.)

Bar. So le vostre sventure, so, che la vostra vita è in pericolo, so, che una propta fuga vi è necessaria, e che ve ne mancano i mezzi; Vengo dunque ad apprestarvi quersoccorsi, che possono procacciarvi un asilo, una sicurezza.

lo, una sicurezza.

Cap. E quale interesse avete voi per la mia salvezza? Voi, che negandomi il vostro cuore cercate di togliermi la vita? Voi, che a me non pensate, e che solo avete pier na la mente della memoria del vostro.

Sposo?

Bar. La memoria del mio Sposo non fa, che in me tacciano le voci della compassione.

Cap. Non è compassione, è barbarie il voler prolungare i giorni di un infelice. No, debbono anzi abbreviarsi...

Bar, E perchè?

Cap. Perchè non so vivere, quando non vivo

Bar. Quando parlate questo linguaggio, turbate la mia pace, e offendete quei dritti, che ha sopra di me la memoria dell' adorato Consorte.

Cap. Ma questi sognati dritti comanderanno, che voi non amiate me, ma che io non ami

Bar. (da se) [Il Capitano ragiona giustamente.]

Cap. (dopo qualche pausa) Voi tacete? Voi dunque non siete inflessibile alle mie ragioni. Quel silenzio mi dice, che almeno mi permetterete, che v'ami.

Bar. Ma io non devo corrispondervi...

Cap. Non lo dovete, e perche?

Bar. Perchè così esige la fedeltà, che devo al mio caro Sposo. No, non mi dimenticherò mai di quel dolce legame, che a lui m'ha unito...

Cap. E se voi non potete dimenticarvi di un laccio, che la forza, e non la scelta vi fece
stringere, come potrò lo scordarmi di una
ciò catena, che scelsi lo medesimo? No, di
amarvi non lascierò mai anche quando voi
corrispondeste al mio amore coll'odio.

Bar. Di odiarvi non son capace.

Cap. Ma siete capace di voler la mia morte.

Bar. 10 ? Desidero anzi la vostra salvezza; tenete questo denaro, questo assicuri la vostra
fuga, questo serva a condurvi in luogo di
salvezza, e sia l' ultimo pegno dell'amicizia di una persona, che già s'avvicina a
seguire nella tomba la miglior parte di se,
che ha perduta. Partite da questo luogo
che

che quanto è funesto per me, altrettanto lo può divenire per voi.

Cap. Che io parta,... che io vi lasci,... non sara mai... Almeno, fin che vi sono vicino, mi resta una dolce speranza...

Bar. Di che?

Cap. Che il vostro cuore si cambi, che...

Bar. Il mio cuore non deve cambiarsi. Dunque

prendete questo soccorso, e partite.

Cap. Ma il vostro cuore è contento di adempire

ad un simil dovere?

Bar. Dev' esserlo. Partite, vi dico, fuggite.

Cap. Ah, lasciate, che io non mi allontani di
qua, forse troverò mezzo di restar celato;
almeno, anche senza speranza di essere
corrisposto, avrò la consolazione di amarvi da vicino.

Bar. Ma se voi qui restate, non dovete mai parlar meco, non dovete mai meco incontrarvi, non dovete mai interrompere il mio dolore...

Cap. Vi prometto tutto.

Bar. Intanto però prendete questo soccorso, che ad ogni modo vi è necessario.

Cap. Sì lo accetto, (prende la borsa) e lasciate, che baci la mano...

Bar. Quale ardire?

Cap. Bacio la mano della mia benefattrice.

Bar. Quando altra non è la vostra idea, non so negarlo.

Cap. Oh cata mano! (mentre il Capitano bacia affettusamente la mano della Baronicsa, si apre il Cancello della parte di strada, ed entra la Marchesa Clarice seguita da Volpino.)

SCE-

### SCENA XI.

### La Marchesa Clarice, Volpino, e detti, poi Bettina, ed il Marchese Anselmo.

M. Cl. CHE veggo! quel Villano accanto alla Vedova, e le bacia la mano!

Bar. (voltandosi sorpresa) [Oh Cieli! Vien gente, badate, Capitano] (piano) (poi forte) Vi sono obbligata buon uomo; ma oh Dio, quali idee funeste mi ricordate!

M. Cl. Addio, Cugina.

Bar, (confusa) Questo contadino conosceva il mio caro Sposo, era stato beneficato da lui . Oh Dio! Quali idee più tetre mi ha fatto ritornare in mente!

Bett, (viene dalla parte del palazzo seguita dal Marchese Anselmo.) Non mi ero allontanata, stavo qui, non mi rimproveri Sig.

Marchese . . .

M. An. (scendendo i scalini) Ah non siete sola, Cugina? Ma quel maledetto contadino che fa ancor ll? Cugina, voi avete il pianto sugli occhi, costui vi ha prodotto la stessa alterazione, che questa mane...

Bar. E' vero, sento, che un affanno mi occupa, lasciate, ch'io mi ritiri. (poi da se) [Povero Capitano, mi fa pietà.] (parte.)

Bett, (seguendola) Son curiosa di sapere cosa si sara concluso in questo abboccamento. (parte.)

M. An. Volpino, andate sopra, vi è un biglietto, che subito dovete portare al Sig. Orazio.

Vol. Ubbidisco . (parte.)

M. An. Ma tu, Villanaccio, sai, che mi fai venire la rabbia? Non vedi, che a quella Signora la tua figura gli fa una cattiva impressione...

M. Cl. Ma costui è noto alla Baronessa? costui conosceva il Barone, non è vero? par-

Cap. (confuso) Lo conoscevo ...

M. An. Dunque per questo gli fai tornare in mente il consorte.

M. Cl. Ma tu hai gli occhi piangenti. Perche baciavi la mano alla Baronessa?

Cap. (sempre confuso) Piango... per quel buon Signore, perchè mi ricordo...

M. Cl. Ma hai lavorato nei suoi poderi?

M. Cl. Ma quando?

Cap. Un tempo ... M. Cl. Ma qual tempo?

Cap. Dirò . . . saranno . . .

M. An. Ma non istate a confondere quel pover uomo, non vedete, ch' è un contadino, che non sa quel, che si dice? Figiolo, pensa per altro a andartene via di qua, ora vado a dire ad Alessio, che ti paghi la tua giornata, e non ti accostar mai più a questa Villa, ove produci disordini. (s' in cammina verso un Viale.)

M. Cl. Come ti chiami?

Cap. Mi chiamo ... Cecco . (ri-

tirandosi indietro.)

M. Cl. Marchese, sentite, più lo guardo, più lo interrogo, più mi convinco, che costut non è un Contadino. E baciava la mano alla Baronessa, e piangevano ambedue!

'Ho nel capo mille sospetti...

M.

M. An. (torna indietro con impazienza) Che sospetti, che sospetti qui vi entrano? Ecco la solita malignità sempre contro quella povera sfortunata. Mi fareste dire ...

M. Cl. Non dite, non dite, e pensate voi a modo vostro, che io penso a mio modo .

(entra nel palazzo.)

M. An. Questa donna benedetta ha per me due insoffribili difetti, ignoranza, e malignità, Vediamo come va il condotto del vento . (parte.)

### SCENA XII.

Il Capitano, poi Alessio, e Trivella.

Cab. Non so in the mondo mi sia. Non so che pensare della mia Baronessa. Chi sa . che tornandole a parlare... Pure qualche tratto di compassione lo dimostra... pu-

Ales. (parlando con Trivella) So trovarlo da me.

Triv. (seguendolo con fretta) Ma ora lo chiamo. Ales, Signore, il vostro servitore mi manda in canzone, bisogna che voi partiate di qua. Ora il padrone passando, e Trivella lo ha inteso, mi ha ordinato di licenziarvi.

Cap. Non posso partire.

Ales. Ed io non posso perdere il pane per voi.

Triv. E qui nè anche siamo sicuri.

Cap. Non posso partire, nascondici in qualche lu luogo, ma non far, che mi allontani di Offert qua.

Ales. Ma io arrischio ...

Cap. Non arrischi nulla. Prendi quest' oro, te lo dono, ma dammi dentro la tua casa un asilo . ( parte .")

Ales. Come! Trivella, non avevate nulla, e il vostro Padrone mi dà tanto denaro?

vostro Faurone in da tanto denaro?

Triv. [Oh matto maledetto! E figura d'avergli dato tutto!] (da se) Poi ci parleremo, lascia, che io lo segua. (parte.)

Ales, Qual cambiamento è mai questo! Poco fa non aveva un soldo, ed ora mi dà tanto denaro! Dunque allora m'ingannavano? Ma con qual fine? Quanti dubbj mi nascono in mente; questa mutazione mi sbalordisce .

Fine dell' Asto Secondo .

# ATTO TERZO.

### SCENA I.

Notte Serena.

Orazio, ed il Marchese Anselmo.

M. An. I voi conoscete questo Maggiore? domani se viene a desinare da me, voi ci dovete essere. Ho mandato Volpino anche ad offirigli l'alloggio. Ma voi come lo conoscete?

Oraz. L'ho veduto da giovinetto in casa del Marchese Ilario suo Zio, di cui egli è stato erede. In quella casa io regolavo tutto, e se negli ultimi anni il padre del Maggiore, che ora deve esser morto anch'esso, non prendeva le redini degli affari, io gli riducevo de i terreni un giardino.

M. An. Ma perche porta duccento uomini seco? parmi un gran numero. Già si dice, che i disertori siano moltissimi, e possano aver preso strada verso queste parti.

Oraz. E ve ne saranno sempre, finche non si abbracci il partito di dare un tal contrassegno al volto di un soldato, che debba sempre riconoscersi. Oh avrei io un metodo facilissimo da suggerire su questo.

M. An. Per me vi assicuro, che a un' occhiata, che do in viso ad un uomo, lo riconosco subito se è disertore. Fra i lavoranti di

ue-

questo podere non ve n'è stato mai uno, perchè nelle fisonomie non m'inganno.

- Oraz. E non credete voi, che nella guerra si potrebbe impiegare un terzo meno della gente, che vi s'impiega? Fatemi la grazia; perchè per tirare cento colpi di fucile vi si hanno da impiegare cento uomini? Non potrebbe un uomo solo far si, che sparassero cento fucili? Una rota, una macchina semplicissima supplirebbe a tutto, ma il mondo non vuol' essere illuminato.
- M. An. E avete mai proposto voi questa vostra scoperta?
- Oraz. No, amico. Senza speranza di un premio non può animarsi un uomo a render pubbliche le sue cognizioni.

M. An. Ah, perchè io non sono un Sovrano!
Voi regolereste tutto, voi...

- Oraz. Io sarei poco ascoltato, come poco adesso lo sono. Voi vi lascereste svolgere dalle parole altrui, come questa mane è seguiro pel bellissimo progetto, che io vi facca dei Cipressi.
- M. Mn. Ma tanta crudeltà volevate, che usassi a quella povera mia Cugina, che in verità disgraziata non trova altro sollievo, che questo? Vedete, mi ha chiesto in grazia, che questa sera faccia si, che nella. Villa non vi sia gente, onde possa piangere sola fra quei lugubri alberi. Avete veduto qual'altro deliquio le è sopraggiunto, mentre ci hanno recato la nuova dell'arrivo dei Soldati?

Oraz. Loderò la vostra pietà, ma vi costa cara davvero. Amico, addio. Voglio andare in

cer-

cerca di questo Maggiore, voglio vedere se si ricorda di me. (parte.) M. An. Buona notte.

#### SCENA II.

#### Marchese Anselmo, Alessio, poi la Marchesa Clarice.

M. An. CHI viene a questa volta? Alessio, sicte voi? Ales. (da se) [Ancora qui il padrone.] (forte)

Sono io.

M. An. A quest' ora che andate girando? I contadini devono essere in letto, quando hanno faticato la giornata, ma voi... basta... dice bene il Sig. Orazio...

Ales. Il Sig. Orazio non dice bene, fa bene, ma per se, e non per gli altri, e cerca di arricchirsi alle spalle di V.S. Illustrissima.

M. An. Sei un sciocco, o un malizioso quando parli così, e o in un modo, o nell'altro dubito, che per questo podere non sii più buono. Prenderò le mie misure. Intanto , ritirati, che mia Cognata vuol qui passeggiare colla sua libertà.

Ales. Ubbidisco. (da se partendo) [Corro ad avvisarne il Capitano, così potrà rivederla.]

M. An. Quest' uomo non è adattato per me, il Sig. Orazio troverammi un altro soggetto. Signora Moglie , (alla Mirchesa Clarice , che viene ) a quest' pra calate in giardino? M. Cl. Sig. Marito, e a quest' ora voi non ci

siete calato? M. -Tom. IV.

M. Ji. Io venni accompagnando il Sig. Orazio...
M. Cl. Ed io vengo, grazie al Cielo, senza una tal cattiva compagnia a passeggiare un momento, giacche la buona serata lo permette.

M. An. Io vi devo pregare di ritirarvi.

M. Cl. Ed io vi prego di dirmi il perchè.

M. An. Perchè la povera mia Cugina vuol' essa passeggiare un qualche momento.

M. Cl. Passeggi pure. Io non le toccherò il suo vial dei Cipressi, anzi se m'incontrassi con l'ombra del caro Sposo, le insegnerò dove deve cercarla.

M. An. Voi con questa vostra malignità mi fareste dire...

M. Cl. E voi colla vostra bonta mi cavereste delle belle cose da bocca. Caro marito, lasciate, che vi ripeta, che io ho mille sospetti. Ma quest'oggi quel Contacino, per cui sta mane parea, che delirasse, sapete, che io l'ho veduto baciarle la mano?

M. An. E questo che significa?

M. Cl. Colui a me non pare un Contadino.

M. An. Oh che sciocchezza! E la figura più decisa di Contadino, che si sia mai data al mondo, è una fisonomia, che non inganna; ma poi che castelli in aria fabbrichereste, dove si fermano le vostre idee maligne?

M. Cl. Non si fermano in verun luogo, ma i

dubbj...

M. An. Come mai la malignità vi deve far immaginare tante macchine su quella povera donna! e tutto perché ha un capitale di virtù, che voi non avete. M. Cl. Ed io temo, che abbia un capitale di finzione, che voi non capite.

M. An. Oh, finiamola. Mi volete fare il piace-

re di ritirarvi?

M. Cl. Ve lo farò, ma spero, che questa vostra Cugina se ne anderà una volta, perchè comincia la cosa a puzzare d' indiscretezza, ed in questra campagna dopo le noje del progettista, ed i pianti della Vedova, che non si possa ne anche passeggiare, è troppo.

M. An. Ma mi chiede questa grazia, me la chiede per questa sola serata, e volete, che a

lei la neghi?

M. Cl. Per questa sola serata dunque. Questa sola serata vuol aver llibera coll' ombra dello sposo? (da se) [Li miei dubbi crescono.] Via si compiaccia il dolore della Vedova, e la volontà del mio Sposo. (parte.)

M. An. Con questo suo tuono corbellatorio me ne farebbe dire delle grosse. Avvertiamo quella disgraziata, che venga a piangere a suo talento. (entra.)

## SCENA III.

Volpino dal Cancello, e poi Alessio.

Vol. Accetta sicuramente l'invito. Va, che rifiuti un Militare dove si tratta di mangiare. Scommetterei, che non aspetta il pranzo di dimani, che viene or'ora a prendere
a conto la cena...

Ales. Volpino sei qui? Così tardi ritorni?

Vol. Che vuoi fare? girano Soldati per ogni luogo. Ad un legno, ch'è passato, hanno fatto varie perquisizioni pel passaporto, ed io stesso sono stato arrestato sei, o sette volte dalle patruglie. Lasciami andare, che il padrone mi aspetteră.

Ales. Non gli dire d'avermi veduto.

Vol. Perche?

Ales. Per un mio fine.

Vol. Ma che vai girando a quest'ora tu, che te ne vai al letto prima, che tramonti il Sole?

Ales. Giro perchè non ho sonno.

Vol. Mi fa specie... Sfideresti a dormire i ghiri.

(entra nel palazzo.)

Ales, È come usciranno di qua con tutte queste pattuglie, che girano I I legno della Baronessa, che ho fatto allestire, sarà arrestato. Posso forzare la porta chiusa, e farlo uscire di là, ma poi la strada passa innanzi al cancello, e non è possibile, che non s'incontrino colle guardie. Io ho la testa confusa: ha da capitar qui costui, ci ha da trovare l'amante; ha da sopraggiungere un distaccamento, che inseguisce i disertori... Buon che fra tanti malanni quella borsa di denari è venuta a conto.

#### SCENA IV.

Il Capitano, Trivella, poi Bettina, la Baronessa, e detto.

Cap. ALESSIO, Alessio, e posso vederla? Ales, Ma, Signore, voi volete porvi a rischi per forza. Fino a questo punto è stata qui gente.

Triv. E noi bisogna, che ce ne andiamo. Avete saputo altro dei Soldati sopraggiunti?... Ales. Pur troppo, anzi sono angustiatissimo. Sap-

piate... Cap, Come? non viene! Che non voglia rivedermi? Che abbia questa tirannia...

Ales. Ma ascoltatemi . Il pericolo ...

Triv. Qual pericolo?

Cap. Chi mai l'averia creduto! Nel darmi la destra . . .

Triv. Ma . Signore , lasci parlar Alessio : non sente, che si tratta di pericoli...

Cap. Eccola, eccola... Baronessa adorata. (corre incontro a Bettina , che viene la prima.)

Bett. Signore, sbagliate.

Cap. Ma il mio bene?

Bett. Se chiedete della Signora, mi segue.

Triv. E pur troppo questo suo bene ha da diventare il nostro malanno. Ales. Ma vi è modo, che vogliate udire...

Cap. Eccola, eccola.

Bar. Voi qui, voi non siete partito? Io non sono già discesa per voi, io son venuta per piangere a mio talento fra la solitudine...

Cap. Ed io partirò dunque senza che neppure E 3

un vostro addio mi accompagni, che un solo vostro pensiero sia a me rivolto?

Bar. I pensieri miei sono tutti sagri al mio Sposo.

Ales. Per amor del Ciclo lasciatemi parlare un
momento, giacchè mi poneste alla confidenza delle voistre vicende. Io credeva,
che faceudovi partire in un legno padronale sareste andati sicuri, perciò avevo fatto allestrie il legno della Sig. Baronessa.

Bar. Quello del caro Sposo?

Ales, Ma lasciatemi parlare. Le mie diligenze sono vane; girano le pattuglie per tutto, ed arrestano i pedoni, ed ai legni dimandano i passaporti, che infino Volpino è stato arrestato dai Soldati, che girano per ogni intorno. Dunque come si effettua questa fuga?

Cap. Dunque resterò qui .

Bett. Come! Se anche un picchetto di Soldati dovrà qui alloggiare dimani.

Bar. Io non veggo scampo.

Cap. Ed io non lo cerco. Troppo poco mi preme la vita, quando non vivo per voi.

Triv. Vivere bisogna, e non importa per chi. E qual ripiego può mai trovarsi?

Ales. Avere un passaporto, ma dove?... ma da chi?...trovarne uno già fatto per qualcun' altro, e fingersi... Ma che dico? è impossibile...

Bett. Sig. Baronessa, il passaporto, che aveva suo marito, non potrebbe...

Ales. Sicuramente.

Bar. Ed io dovrei perdere quel pegno del caro

Cap. No, non vi private di nulla. Il sagrificio della mia vita...

Bar.

Bar. Non lo chiedo, anzi... si... Bettina, va a prenderla, se sai ove sia, quella carta.

Bett. So dov' è. É' nell'abito del Padrone. Vado subito. (s' incammina.)

Triv. Questa è accomodata, fa presto.

Ales. Anzi fermati. Il passaporto del Sig. Barone come vorrete mostrarlo voi due vestiti da Contadini ? Egli avea l' uniforme di Consigliere, egli viaggiava coll' equipaggio conveniente al suo stato.

Triv. Alessio ha ragione.

Bar. E giusto questo dubbio. Capitano, che dite?

Cap. No so. A nulla io penso, sono fuori di me stesso. Godo godo di questi ostacoli, che m'impediscono di separarmi da voi.

Bett, Eh che qui ci vuole risoluzione. Bisogna . che vi vestiate cogli abiti del Barone.

Bar. Oh Cielo! quelle care spoglie ... Cap. No no, la Baronessa non acconsente ...

Triv. Acconsente benissimo. Ales. Sbrigatevi, andateli a prendere. Bett. Vado, e torno di volo. (parte.)

## SCENA V.

## Ti suddetti .

Ales. TRIVELLA, frattanto va alla mia casa, sollecita il mio garzone, che sta preparando tutto, vedi se mancasse qualcosa...

Triv. Vado, ma io pure vestito da Contadino ... .Ales. Non temere . Laggiù vi sono gli abiti di uno dei Servitori, cui li custodisce mia mo-E 4

moglie, essa è nel segreto, chiediglili in mio nome.

Triv. Vado. [Ah fino, che non son fuori di questo luogo, non canto vittoria.] (parte.)

Cap. Baronessa, e voi tacete?

Bar. E volete, che io per rossore non taccia, mentre l'ombra dello Sposo, quella, a cui presto dovrò unirmi, chi sa, che non mi vada guardando minacciosa? Ma se legge nel mio core, conoscerà, che la sola compassione mi spinge...

Cap. Ma dunque non altro che compassione da

voi a sperare mi resta?

Bar, E che ardireste pretendere? Potreste forse ardire d'immaginarvi, che io per voi possa sentire una scintilla d'amore?

Ales. (da se) [Questa vedova piange più pel vivo, che parte, che pel morto.]

Cap. Ma dunque mi togliete voi ogni speranza?

Bar. Quale speranza? Se nutrite simili pensieri
siete mio nemico.

Cap. Eh che se voi mi negate anche una rimota speranza di corrispondenza, è meglio, che mi togliate la vita... Sì, ora vado io stesso a pormi fra le mani dei Soldati, a svelare chi sono...

Ales, Ma, Signore, non gridi così, altrimenti qualcuno dal palazzo può udire.

Cap. E che percio l' Io non cerco che la morte. Bar. Capitano, le vostre smanie mi penetrano nel core. Voi dovete vivere, e vi proibisco parlar di morire.

Cap. Ma devo viver lontano da voi, diviso da voi, sicuro di non essere da voi amato?

Come potro vivere, come...

Ales.

Ales. Sig. Capitano, mentre voi smaniate così, mi viene in pensiero, che abbiam fatto tanto, e non abbiam fatto nulla per la vostra salvezza. Sig. Baronessa, il passaporto del vostro Sig. Consorte naturalmente era fatto per lui in compagnia vostra, in compagnia della vostra Cameriera. Se i Soldati vi arrestano, e non trovano le persone stesse, entreranno subito in sospetto.

Bar. Oh Cielo! Qual dubbio è questo?

Bar. On Cielo: Qual duboio e questo;

Cap. Ah, Baronessa carissima, si conosce, che
il fato vuole la mia morte. Non vi date
altro pensiero per uno sciagurato, lasciate, che io vada incontro a quella sorte,
che mi è destinata, e che non so più chiamare cruelle, quando già dovevo restar
privo di voi.

Ales. Ed io a questo male non ci veggo riparo.

# SCENA VI.

Bettina con un fagotto di abiti in mano viene frettolosa, e detti .

Bett. Tutti i diavoli ci si erano attraversati.

Il Marchese mi ha incontrato con questi abiti, voleva saper dove andavo, ho dovuto dirgli mille bugie, gli ho detto, che voleva ella averli con se nel viale dei Cipressi, e l'ho potuto a stento trattenere, che non mi seguisse per farle compagnia, e darle soccorso al bisogno. Prendete, Sig. Capitano...

Cap. Non servono.

Bar. Oh Dio!

Bett. Alessio, e che mutazione è questa, che vuol dire, che tacciono, che stanno stupidi?

Ales. Cara Bettina, è inutile questo travestimento. Nel passaporto canta, che vi siano due donne. S'è arrestato il Capitano, la falsità è subito scoperta.

Bett. E dunque che si fa?

Cap. Io ho risoluto, vado incontro alla morte.

Bar. Ah, fermatevi ...

Ales. Signora, lo lasci andare. Io poi non mi voglio trovare in mezzo a guai per lui; è già uscito un ordine, che minaccia pene severissime contro chi nasconde disertori.

Bett. E il povero Capitano morira per lei?
Bar. E che posso far'io per salvarlo?

Bett. Lo dico subito. Adempire le condizioni del passaporto. Partiamo noi col Capitano...

Bar. Che dici mai?

Ales. Dice quel, che anderebbe fatto.

Bar. Una Dama partire... con un uomo...
Bett. Si sposa prima.

Bar. Oh Cielo! Che orrore! Io giurare ad altri quella fede, che debbo serbare intatta alle ceneri dello Sposo...

Cap. Ah! che tanta fortuna non è riserbata per me: parto, addio, addio per sempre...

Bar. Fermatevi.

Cap. No, addio. (parte.)
Bar. E che debbo fare, seguirlo forse?

Bett. Ma sicuro, Signora mia, e seguirlo per sempre.

Ales. Ma qui si perde inutilmente il tempo ...

Bett.

Bett. Andiamo, Signora.

Bar. Oh Cielo! Cosa mi costringete a fare!

(parte.)

Bett. Alessio, io la seguito, ma vedi tu in qualche modo di assicurarti, che il Marchese non scenda, e poi raggiungici...

Ales. Faro quel che potro; ma alla casa mia tutto è in ordine, se io mai non venissi, mia moglie ha già dato sesto a tutto.

Bett. Addio, Alessio, chi sa quando ci rivedremo . (parte.)

# SCENA VII.

Alessio, poi il Marchese Anselmo.

Ales. Sono sbalordito. E che la Baronessa sia capace di partire col Capitano, di sposarlo dopo tanti pianti? Ah non è possibile. Ma se seguisse, che si dira dimani quando vedrassi mancare la Baronessa, quando... Ma diamine, appena passati'i confini, ch'è un affare di poche ore, spediranno, mi giustificheranno ... Vien gente dal palazzo, è il Padrone senz'altro.

M. An. Alessio, e tu ancora qui? Ales. (da se) [Bugie venite pronte.] Son qui per servire la Sig. Baronessa, che mi ha fatto chiamare per mezzo di Bettina, acciò mi aggirassi d'intorno, perchè nessuno, la turbasse, mentre al fondo del Viale dei Cipressi sta meditando sopra il suo dolore, ed osservando gli abiti del suo caro

M. An. Precisamente per questo motivo io scen-

deva abbasso. Io ho paura, che questa donna vada ad esser la vittima del suo dolore, essa cerca troppo da se stessa di funestarsi. Volevo andare a distrarla...

Ales. Signore, le farebbe un gran dispiacere.

M. An. Ma se le sopraggiungesse qualche sin-

Ales. Non dubiti, ha seco Bettina.

M. An. Brava gióvane quella Bettina, è affezionata al defunto suo padrone; quella lo compiange colla data proporzione quanto la Baronessa stessa.

Ales. Lo credo io pure, e le assicuro, che Bettina stessa mi ha pregato di lasciarla ora in libertà; perchè dice, che dopo un certo sfogo spera, che passi la notte tranquilla.

M. An. Secondiamola dunque: ma tu, Alessio, va pure a riposare, e che domattina il Sig. Orazio abbia i Contadini pronti.

Ales. Non dubiti. Ma che altri non vada a turbare la Signora?

M. An. Resto qua io, penso io a tutto, ed in un caso chiudo la porta del palazzo.

Ales. (da se) [Volo a raggiungerli, smanio anch' io di saper l'esito della cosa.]

#### SCENA VIII.

Il Marchese Anselmo, poi la Marchesa Clarice, poi Volpino.

M. An. Mra Cugina mi ha fatto acquistare un' idea più sublime dell' amor conjugale di quella, che io ne avea per l'addietro. Mia

Mia moglie è una donna di garbo , ma non sarebbe capace di tanto. Quella benedetta donna ha un non so che di ordinario, e di maligno in tutto, nell' anima , nel calento... Ma chi viene dal Palazzo ? E voi qui un'altra volta?

M. Cl. Qui, ed in cerca di voi. Caro marito, io nella Villa odo un rumore insolito. Intorno al palazzo ho udite delle voci. Giù alla Casa di Alessio ho inteso battere, ho udito come il moto di un legno, cui si attaccassero i cavalli, e scendo a basso per vedere cosa è.

M. An. Cioè scendete a basso per contraddire a me, perchè vi ho pregato, che non ci scendeste. Questi moti sono sognati dalla vostra malignità.

M. Cl. Ma poc' anzi per quel Viale passava

M. An Poc'anzi per quel Viale passava Alessio. La sua casa è aperta, perchè egli era per la Villa. Avrete inteso rumore da quella parte, perchè Bettina è andata a battere alla sua porta, acciò vegliasse, perchè niuno turbasse la sua Padrona, che poverina ha il melanconico piacere di starsi laggiù in quel Viale a piangere cogli abiti innanzi dell'estinto marito.

M. Cl. Ma alla casa non era rumore di battere di porta, qui intorno le persone erano molte, e giurerei di aver udito la voce di quel creduto Contadino, che io sta mane sorpresi baciandole la mano, e che non è un contadino.

M. An. Fantasmi di malignità. Già colui è audato via, ma poi dove vi vola la mente?

Tiousen Coop

M. Cl. Vostra Cugina, dovete sapere, che aveva

un Servente.

M. An. Che diamine dite! Una donna cost amante di suo marito? queste sono bugie, le solite malignità donnesche...
 M. Cl. Ma che malignità, se per cagione di que-

sto suo marito la condusse...

M. An. Io non voglio sentir queste frottole.

M. An. E tu dove vai?

M. Jm. Et uove val.

Vol. Debbo parlare alla Signora. (piano.) [Assolutamente, essendo andato sulla loggia, io ho inteso nuovo rumore laggiù basso, e scommetterei, che un legno è partito di là.]

M. Cl. Ma, caro marito, permettete, che Volpino almeno vada laggiù, non passi dal Viale dei Cipressi, ma ci vada. Egli conferma i miei dubbi, dice, che dall' alto ha

inteso partire di là un legno.

M. An. Come siete ben d'accordo per far dispetto alla mia Cugina, che altro fine non vi può essere, giacchè laggiu la porta è chiusa, niuno è moralmente possibile, che vi sia. Per la Villa no no, non voglio, che vada alcuno.

M. Cl. Battono al Cancello. Volpino, vedi chi

M. An. Ecco il moto della carrozza. Sarà qualcuno, che in legno viene a trovarvi; ma avvertite, se fosse uno di quei seccatori, che vogliono passeggiare per la Villa, questa non è la serata.

#### SCENA IX.

Li suddetti, indi dal Cancello, che viene aperto da Volpino, il Maggiore, ed Orazio, poi un Sergente.

M. Cl. Chi sa, che non sia l'Ufficiale, che avete mandato a invitare per dimani a pranzo. Volpino ha detto, che facilmente veniva questa sera.

Oraz. Faccio io , faccio io l'ambasciata (a Volpino.) Sig. Marchese, Sig. Marchesa vi presento il Sig. Maggiore, il quale prima di approfittarsi dimani...

- (\*) Mag. Ma vi ho detto, che non ho biso-gno d'introdutore. Son militare franco, e so parlare da me. Ho con sommo piacere ricevuto l'invito fattomi dalla gentilezza vostra per dimani, ma scusatemi, bisogna, che io anticipi ad approfitarmi delle vostre grazie. Nel Villaggio mi volevano far alloggiare in una casa, ch'e una spelonca, fra la gente la più sudicia; per amor del Cielo ricettatemi per questa notte.
- M. Cl. Veramente vi troverete un poco incomodo, perché la nostra Casa alberga per ora altri ospiti, ma ad ogni modo si rimedierà.
- M. An. Bisognerà, che vi adattiate...

Oraz.

F (\*) Avverta questo personaggio di parlare con prestezza e risoluzione.

Oraz. I Militari si adattano a tutto, ed io gli ho detto, che si potrebbe...

Mag. Ma tacete, che questi Signori non debbono aver bisogno de' vostri suggerimenti per farmi un favore. Signori, in qualiunque luogo mi mettiate, io son contentissimo. Non vi è abitazione incomoda per me, basta, che non abbia innanzi l'aspetto di una sucida miseria, che mi rattristi. Io vivo di allegria.

M. An. Mi rincresce, Signore, qui non avrete

che oggetti di malinconia.

Mag. Certo wiche se il Sig. Orazio è, come si spaccia, il vostro confidente, starete malinconici, vi empirà la testa di fandonie, di progetti, come facea con un povero mio Zio.

Oraz. Signore, voi mi offendete.

Mag. Voi ci avete offeso, che ci rovinaste le migliori tenute. Io vivo di allegria, vi replico, e sapendomi tener lontano dai progettisti, soglio...

M. Cl. Ma abbiamo qui un altro oggetto di malinconia, una Vedova, che sempre pian-

ge...

Mag. Ah, poco male; i pianti delle Vedove non ispirano gran tristezza, per lo più piangono per moda, come per moda portano il corruccio.

M. Cl. Sentite, marito, come pensa il Sig. Mag-

giore?

Oraz. Ma qui si tratta di un vero dolore.

Mag. Se voi lo credete vero, dev' esser fin-

to.

M. An. Non è tale, non è tale...

Mag. Scusate la curiosità. Il nome di questa ve-

dova, di questa fenice vorreste dirmelo? lo voglio notare nel mio taccuino.

M. Cl. La Baronessa Aurelia vedova del Consigliere Albini, che forse avrete conosciuto di riputazione.

Mag. Che mai mi dite! Morto il Consigliere? E come, dove, quando?

M. An. In questa Villa tre giorni indietro. Ma che, lo conoscevate?

Mag. Di nome solo, ma la sua moglie era ser-' vita dal mio Capitano; ci sono stati guai terribili, ah io so delle cose belle. Questa è una vedova, che piange per moda come tutte le altre; se odiava suo marito.

Oraz. Ah, voi v'ingannate.

Mag. Eh, voi tacete, e insegnatemi acro. Sappiate Signori miei , che io potrei farla pianger davvero, se le raccontassi, che il suo amante si è battuto in duello, è fuggito dal campo ... (va interrompendo il discorso ridendo.) Oh guai grandi , guai grandi. E' vero, che vi sarà rimedio, ma vi è stato un brutto pericolo.

M. Cl. Metteteci al giorno di questa istoria, M. An. (piano a Clarice) [Non incominciate a dar pabolo ai discorsi di questo Militare,

che già si conosce, che è una testa sventata .]

Vol. (aprendo il Cancello) Sig. Maggiore, è qui un Sergente, che vuol parlarle.

Mag. Permettete, che venga avanti? M. An. Servitevi.

Serg. (viene avanti) Eccellenza, mentre giravamo là fuori è passato un legno, ed abbiamo creduto dover chiedere il passaporto. Lo hanno mostrato quelli, che vi eran den-Tom. IV.

tro, ma con qualche sbigottimento. Canta il passaporto, che siano i passeggieri il Consigliere Albini...

Oraz. Come?

Mag. Tacete, lasciate finire il rapporto.

Serg. La Baronessa sua moglie, una Cameriera, ed un Servitore. (tutti fanno moti di soppresa.) Uno dei Soldati asserisce di aver udito, che il Consigliere è morto, onde ho fatto arrestare qui il legno, acciò decida Vostra Eccellenza.

M. An. Signore, questi sono dei bricconi senz' altro, quest' è un' impostura, il passapor-

to è rubato...

Mag. Piano, piano. Con vostro permesso vada il Sergente, e dalla Pattuglia faccia qui condurre costoro.

Serg. Ubbidisco. (parte.)

M. Cl. Volpino, va sopra, e fa che qualche altro Servo porti dei lumi. (seguiza poi da se.) [Il mio cuore predice, che quel Contadino la Baronessa... ma non voglio esser tanto maliena.]

Oraz. Vedete, Sig. Maggiore, questo passaporto deve essere o falsificato, o rubato. Io avrei la maniera di far concepire in modo le carte pubbliche, che non fosse possibile...

Mag. Ho capito, ho capito. Non mi stordite, voi già sapete far tutto, quando trovate chi vi dà retta. Oh quel povero mio Zio che babbeo a fidarsi di voi!

M. An. Vedrete, Signore, che il vostro Sergento non avrà saputo leggere. Sarà qualchi altro Consigliere. Come volete, che sia un'impostura di disertori, che abbian subito trovato due donne?

Mag.

Mug. Mi fate ridere. Questa è la cosa più facile. Non sapete quante sono le astuzie dei disertori... (viene Volpino con un altro Servo con dei lumi.) Brava, Sig. Marchesa, avete fatto bene a far venire dei lumi, almeno la vedremo in faccia questa bella brigata.

M. An. (a Volpino.) In là, bestia, in là . . . (spingendolo verso il Cancello.)

Vol. E non sto bene qui?

M. An. E non vedi, che mandi il lume verso il viale dei cipressi?

Mag. E forse vi è qualche male?

M. An. Al fine di quel viale vi è la povera Baronessa, che piange.

Mag. Dopo sbrigati costoro, voglio, che andiamo a consolarla. Se il passaporto è legittimo, potremo dirle, che il marito è risuscitato.

#### SCENA X., ED ULTIMA.

Si apre il Cancello, ed in mezzo ad una Pattuglia di Soldati entrano il Capitano Erminio vestito da Consigliere; la Baronessa Aurelia coprendosi il volto col fazzolette sostenuta dal Sergonte, che con qualche violenza la conduce; Trivulla con una livreaindosso da Servitore, e Bettina.

Avvertano i Comici di accompagnare in tutta questa scena coll'azione muta tuti
quei vari atti di meraviglia, di dolore,
di disperazione, che va esigendo il nodo,
che si sviluppa, giacche per conservare
la necessaria rapidità nello scioglimento,
e per non rompere il filo principale dell'
azione, si è a bella posta ommesso di
fare esprimere colle parole ai personaggi
meno interessanti gli affetti, che vanno
provando.

Serg. Perdoni, bisogna venire.

Cap. Che sarà di me? Povera Baronessa!

Bett. (a Trivetla) lo non ci voleva venire.

Triv. 10 me la sentiva già per le spalle.

M. An. Come! la Baronessa...

M. Cl. Marito, quella maschera da Consigliere

Bar. Dove mi conducete? Io non mi reggo.

M. Cl. Marito, quella maschera da Consigli è il Contadino. Oraz, Signora, fome voi...

Mag. Favorite di tacer tutti, e singolarmente voi, e lasciarmi parlare. Signora, siete voi la Baronessa Albini?

Bar. Bar. Pur troppo.

Mag. Voi , Signori , la conoscete , dice il vero? M. An. Si .

Mag. Ma voi dovete esser vedova, dunque venga avanti colui , che usurpa il nome del vostro defunto Sposo. (al Capitano, che viene avanti .) Non serve, che nascondiate il volto. Chi siete?

Cap. (da se) [Qual voce? Oh Dio.] (alza la testa ) Sono...

Mag. Capitano? Che veggo! Voi...

Bar. Oh Cieli, è scoperto, povero Capitano, la sua sorte è decisa!

M. Cl. Ecco avverati tutti i miei sospetti . Lo vedete, Marchese?

M. An. Non mi perseguitate colla vostra malignità.

Bar. Ah, caro Capitano, cosa sarà di voi? Cap. Non vi curate della mia sorte. Morirò contento, poiche muojo vostro Sposo.

Oraz. Sposo! M. An. Cara moglie . davvero io resto sor-

M. Cl. Io niente, trovo tutto in regola.

preso .

Mag. Signori, cessino un momento le vostre meraviglie, le vostre esclamazioni, e lasciate, che, come chiede il mio impiego, par-

Cap. Amico, so che volete dirmi, so, che il vostro dovere ad onta dell'amicizia esige . che mi conduciate al campo, dove la morte mi aspetta, dove ...

Bar. Oh Dio, sposo adorato, voglio seguir-

M. Cl. Vedete, marito, questo è dolore vero. Ales. (che viene da un Viale, si accosta a Bet-F 3 titina, ed a Trivella) Come! tutti arre-

Triv. Zitto, pensa a trovarmi un altro padrone. Bett. Taci, si raddoppia il corruccio.

Mag. Sig. Baronessa, consolatevi. Amico, non crediate la morte così vicina. Sappiate, che il Colonnello da voi ferito non è morto; egli ha deposto in vostro favore, tuti i vostri amici si sono impegnati, ed il consiglio di guerra non vi ha condannato che ad un anno di Fortezza. Chiudendo gli occhi sulla vostra fuga, sono stati assegnati venti giorni di tempo, acciò vi costituiste al campo.

Bar. Respiro.

Cap. Oh nuova, che mi rende la vita!

M. An. Ma, Signori, s'intende, che vi siate sposati? Ma quando, ma come?

Bar. Per un tratto di compassione, per cercare di procurare uno scampo a questo amico di mio marito, per salvargli la vita. Parlate voi altri, che vedeste con quanta violenza m'indussi ad un tal passo.

Bett. Uh! Sono state cose grosse.

Triv. Un precipizio.

Ales. E' stata strascinata colle catene.

Mag. Eh, quietatevi, testimoni falsi. Sig. Baronessa, voi eravate vedova, tutti desideravano, che finisse il vostro dolore, avere voluto essudire i voti del pubblico, si capisce.

Cap. Ed io dunque dovrò subito partire pel campo, dovrò subito separarmi dalla Sposa?

Bar. E per un anno intero...

M. Cl. Per quest'anno potrete piangere le cenera dello Sposo.

Oraz. Io farei un progetto ...

Mag. E ogni vostra parola è un progetto, ma tacete. Lasciate, che ne faccia io un solo. Caro Sig. Marchese, fateci per amor del Cielo preparare un boccon da cena, che io ho una fame da Militare. Ma voi mi parete stupido.

M. An. E come non esserlo! M' inganna la fisonomia del Contadino, m' inganna il dolore della Cugina...

M. Cl. V' ingannano le fandonie del Progetti-

Oraz. Voi mi offendete. Sig. Marchese, prendete le mie difese...

Mag. Marchese, se confidate in quest' uomo, v'ingannate più che nel dolore della Baronessa.

Oraz. E voi gli credereste?

M. An. Devo credergli, perchè pensa come mia moglie, cui non posso contraddire. Oh Cielo, come mai senza avere il mio studio ha tanta più pentertazione di me! Povere mie fatiche! (parte.)

Bar. Cara Cognata, il Cugino è contro di me sdegnato, io... che farò?...

Cap. Signora, in quest' anno... (alla Marche-

M. Cl. Non vi dubitate, tutto si accomoda. In voi, come mi annojava il dolor della Vedova, mi piacerà l'allegria della Sposa. Andiamo, andiamo sopra, Signori. Sig. Maggiore, favorite.

Oraz. E voi potete dire di essere stato testimonio di vicende stranissime.

Mag. Anche in questo sbagliate secondo il solito. Non ho veduto accadere che una co-F 4 RI

sa comunissima. E chi mai, fra quanti mi ascoltano, non avrà veduto per esperienza, che i dolori portati tanto all' eccesso son finti, e che le lagrime di una Vedova giovane sono le più facili ad asciugarsi i

Fine della Commedia.



DI TRE ATTI IN PROSA.

## PERSONAGGI.

FABIO Direttore della Posta •
FLAMINIA SUA SOTElla •
ELEONORA figlia di Fabio •
CAMILLO Corriere •
IL CONTE LELIO •
MONSIEUR FLUTT •
ERMINIO giovine poeta •
AGABITO Novellista •
AURELIO Banchiere forestiere •
ANGELICA Ballerina •
TRIVELLA Portalettere •
Un Sergente •
Soldati , che non parlano •

Segue l'azione in una Città non Metropoli.

La Scena rappresenta una Camera in casa del Direttore della pofta, la quale corrisponde per una porta al luogo, ove si dispensano le lettere, ed ha tre altre porte, due delle quali introducono a due separati appartamenti del Direttore, la terza serve d'ingresso dalla parte della scala. Vi sarà uno Scrittopi indietro, ove deve scrivere il Direttore con libri, carte ec.

#### L' OFFICIO

## DELLA POSTA.

# ATTO PRIMO.

## SCENA I.

- Flaminia, ed Eleonora.

Flam. Perche' non vi trattenete, perchè questa fretta di ritirarvi? Avete paura, che il Sig. Camillo vi trovi qui, e s' ingelosisca?

El. Sig. Zia, Camillo mi conosce, e sa che di me può fidarsi.

Flam. Voi però siete di un naturale nuovo : il rivedere l' amante vi rende melanconica. El. Non mi renderebbe tale se fossi certa, che

mio Padre non dissentisse dalle nostre nozze : ma chi ha coraggio di parlargli di questo?

Flam. Sentite, Nipote, in verità compatisco mio Fratello. La figlia di un Direttore farla Sposa di un corriere...

El. E mio Padre non è stato corriere anch' egli? E Camillo non può avere un giorno una carica simile a quella di mio padre?

Flam. E' vero, e perciò aspettate, ch' egli sia in tale stato, e poi allora vostro padre sarà contento.

E/.

El. E allora sarà poi contento Camillo? Signora Zia, cambiano le cose cambiando la fortuna, e voi pure mi avete detto, che quel tale Sig. Aurelio, che quando era in mediocre stato mostrava di amarvi tanto, e vi offeri più volte la mano, divenuto ricco banchiere vi abbandonò.

Flam. Non mi nominate quel perfido: ancora fremo quando penso alla sua crudeltà. Vi ricordate come egli affettava...

El. Che vuole, che mi ricordi, io allora stava in ritiro, è una cosa tanto antica...

Flam. Che antica, che antica! Potreste ricordarvene benissimo, fra voi, e me ci corre piccol divario di età.

El. Sicuramente. (con qualche ironia) Ma lasciate, che mi ritiri; incomincieranno ora a

venir genti per le lettere.

Flam. E che perciò? Qui non entrano che i nostri amici; se voi partite, bisogna che io vi segua. Mio fratello dice sempre che non vuole, che si stia sole in questa camera.

El. Ella, Sig. Zia, ci può restare; Papa lo dice per me, non per lei.

Flam. Cioè, mostra di dirlo per voi, perchè sopra di me non ha la stessa autorità; ma sono anch' io fanciulla, e in conclusione quel che gli spiace in voi, deve spiacergli anche in me.

El. (da se) [Povera fanciullina!] Sarà com' ella dice, ma per altro a lei dev'esser noto un poco più il mondo per esperienza.

Flam. Eleonora mia, tre o quattr'anni di più di età poco concludono.

El. (da se) [Bagattella!] (forte) Capisco, ma anche le vicende sofferte...

#### SCENA II.

#### Fabio, e detti, poi un Sergente, e Trivella.

Fab. Ma figliola, ma Sorella, si avvicina l'ora, che deve giungere il Corriere, e voi due sempre qui. Che si dirà alla Corte se sapranno, che io apro i dispacci in presenza di due donne?

Flam. Ma la vostra famiglia deve supporsi, che possa assistere alla gran funzione di aprire

un pacchetto di lettere.

Fab. Voi, Flaminia, non sapete che gelosa carica è la mia. E la prima dopo il primo Ministro, è quella, da cui può dipendere una rivoluzione, una guerra, una pace...

El. Dice benissimo, Sig. Padre, ed è meglio,

che noi ci ritiriamo.

Fab. Flaminia, il conto del vostro Sig. Erminio comincia a ingrossarsi, ed all' ombra della protezione vostra manda via pacchetti di versi terribili, sempre affranca, e mai non paga le affrancature.

Flam. Non dubitate, che pagherà, Sapete, ch' è

di una buona famiglia.

Fab. Ma so ancora, che suo padre, che lo teneva all' Università per istudiare, quando seppe, ch' egli spregava il suo con una ballerina, lo mando qua.

Flam. Oh alla ballerina non ci pensa più; figuratevi, ne detesta fino la memoria.

El. (da se) [Trofeo delle bellezze di Signora Zia.]

Fab. Comunque... il padre non gli manda denari, ed egli è ridotto per tutta risorsa a fare il poeta.

El. Ottimo mestiere per morirsi di fame.

Fab. Poi un mestiere, che non va unito mai a una certa posatezza di carattere. Figuratevi una carica come la mia ad un poeta non si darebbe. Flam. Ed io vi dico, che Erminio farà le sue

grandi fortune. A buon conto ha scritto una Commedia, e glie la pagano cento Scudi; e della seconda, che or ora spedirà, ne caverà anche il doppio. Fab, Intanto spedisce alle spalle mie, e non pa-

Fab. Intanto spedisce alle spalle mie, e non paga. Ma fate il piacere di ritirarvi, il Corriere può tardare un momento.

Triv. Lustrissimo, un Sergente vuol parlarle per

ordine del Sig. Comandante.

Fab. Un Sergente? Un Sergente... Già ci sono
tante malattie, gli Ufficiali saranno malati, altrimenti da me si manda un Alfiere.
Signore mie, adesso poi è tempo, che an-

diate via .

El. Io, volentieri, obbedisco...

Flam. Vado... (piano poi a Eleonora) [ mio fratello mi picca, non si fida di me, non fa di me quella stima, che merito.]

El. (risponde piano) Sig. Zia, non pensi così. Non è disistima, forse teme alcuna di quelle imprudenze, che pur troppo sono frequenti nella gioventù...

Flam. Avete ragione . (partono.)

Triv. Lustrissimo faccio passare il Sergente?

Fab. Temete forse, che faccia troppa anticame-

ra?

ra? Un Sergente dovrà esser subito ammesso da un Direttore senza aspettare un momento? Via, che passi... (Trivella parte, poi torna) Questo Comandante è un uomo, che colla rozzezza militare tralascia quelle convenienze, che si dovrebbero...

Serg. Sig. Direttore, Sua Eccellenza il Sig. Comandante mi manda da lei...

Fab. Che, che? (con qualche alterazione.)

Serg. Sua Eccellenza il Sig. Comandante mi manda da lei...

Fab. Come, come? (come sopra) Ma, Trivella, tu qui mentre ricevo un ordine segreto del Principato!

Triv. Perdoni, mi ritirerò, ma quello, che deve dire il Sergente già lo ha detto in publico ufficio, e lo sappiamo tutti.

Fab. Come! E voi un ordine del Comandante Supremo diretto a me lo rivelate ad altri prima che a me?

Serg. Ma, Signore, non è segreto. Si figuri, che Sua Eccellenza il Sig. Comandante ha mandato un Servitore in corpo di guardia, perchè io venissi dire a lei...

Fab. E il Sig. Comandante mi pare, che non voglia, che io capisca la sua intenzione, perchè io poco vi intendo quando parlate.

Serg. Ma io replicherò più forte, che Sua Eccellenza fa sapere a lei...

Fab. Che pazienza! (passeggiando.)

Triv. (piano al Sergente) Amico, se non gli dai del Lustrissimo, Pambasciata non la finisci. Dagliene un battaglione, che poi qualche bicchier di vino te lo frutta.

Land Links

Serg. (piano) [Ho capito.] Lustrissimo, perdoni, noi altri Militari ci spieghiamo male. Dice dunque il Sig. Comandante a V. S. Illustrissima, che quando sarà arrivato il Corriere, V. S. Illustrissima spedisca avanti la valigia delle lettere con una Staffetta, e poi V. S. Illustrissima faccia, che il Corriere, si fermi, e non vada avanti fino a nuovo ordine. Mi ha capito Illustrissimo?

Fab. Sì sì buon giovine, dite a Sua Eccellenza, che sarà ubbidito.

Serg. Comanda niente, Illustrissimo?

Fab. No. Serg. Le son servitore, Illustrissimo.

Fab, Portalettere, fate dare un bicchier di vino al Sergente.

Triv. Sara servito.

Serg. Tante grazie a V. S. Illustrissima. Già il Sig. Comandante vuol'essere avvertito quando arriva l'Illustrissimo Sig. Corriere.

Fab. Bestia ...

Serg. Ai comandi di V, S, Illustrissima, (parte con Trivella.)

## SCENA III.

Fabio, poi Monsieur Flutt, poi il Conte Lelio.

Fab. E sempre seguita questo Comandante col suo solito tuono di mistero, e con me non dovrebbe tenerlo. Si ha da fermar il Corriere, e non mi se ne dice il perchè! Oh... Ecco questo malanno Olandese. Vero malanno, ma bisogna soffrirlo, mi dà dell'utile, e paga anticipatamente, e se può aver le lettere un punto prima, lo compensa bene.

Flutt Addio, Sig. Direttore. Questo Corriere è un porco, ancora non arriva.

Fab. Eh, io vi darò una gran nova. Quando

Flutt Lo so, deve fermarsi.

Fab. E per grave ragione. Io già non posso dir-

vela, non posso parlare...

Flutt E io non mi curo di saperla. Solamente

penso, che questo Corriere, lasciando le lettere, gli resta un vuoto nel suo bagaglio; se quando parte potesse caricarsi di alcuni miei pacchetti... ma cose di prezzo... io...

Co. Lel. Sig. Direttore, fatemi un piacere.

Fab. Un momento quanto sbrigo il Sig. Flutt .

Flust No, parlate con lui, io non discorro dei fatti miei quando vi è altra gente. (va a sedere al fondo della camera, cava di ta-

sca varie carte, e legge.)

Co. Lel. Vorrei, che mi diceste precisamente l'ora, in cui passa il Corriere per Altavilla,
perchè se vi passa verso la notte io credo,
che essendosi data la sentenza della mia
causa avanti il mezzodi, (che già sarà stata favorevole) possa essere uscito l' ordine
per l'esigenza del deposito, onde il mio
Banchiere il Sig. Aurelio Duraci possa mandarmi la buona nuova della causa, e porzione del denaro.

Fab. Sicuramente passa di là a notte avanzata.

Co. Lel. E in quel caso fra momenti avrò qui tutto; già era una causa imperdibile.

Tom. IV.

G Fab.

December 45 recol

Fab. Aurelio è quello, che ha la vostra procura?

Siete in cattive mani.

Flutt (che stava leggendo indietro viene innanzi.) Perchè, perchè? Non è forse solida la firma Duraci?

Fab. Sarà solida, ma egli è un uomo cattivo.
Fu amante di mia Sorella per dieci anni,

e poi l'abbandonò.

Co. Lel. Che infame tratto!

Flut Questo non ha che far niente coi negozi .

Mi dispiace per vostra Sorella, ma in genere ha fatto bene. Un Negoziante non deve aver moglie, è troppa spesa . (torna al suo posto.)

## SCENA IV.

# Agabito, e detti.

Mg. Direttore, Sig. Conte, Monsieur, padroni, Il Corriere non è venuto, ma già la gran nuova è publica; cioè... publica fra le persone, che sono bene istruite. Siamo stati battuit, e-battuit nelle forme.

Flutt Come! In quali acque? La flotta intiera, o qualche squadra? (movendosi dal suo po-

sto.)

Ag. Non è affare navale, abbiamo perduto qua-

si l'ala dritta.

Flutt Come non è affare navale, non m'importa niente. Questi impicci di terra non influiscono nel mio commercio. (torna a sedere indierro guardando carte.)

Fab. Ma una nuova così importante chi l' ha por-

tata ?

Ag.

Mg. Ecco le vostre solite obbiezioni. Voi altri Direttori di Posta credere, che tutte le nuove si abbiano a sapere per via di Corrieri.

Co. Lel. Eh, se non si sanno per tal via, come si hanno da sapere?

Ag. In mille modi.

Fab. Ma quali?

Ag. Mille vi dico, mille, e chi dà le nuove a me le sa, le sa prima, che le sappiano gli altri, le sa subito, che sono accadute. Pur troppo non fosse vera questa, ma la nostra ala dritta è perduta, perduti i cannoni, perduti i bagagli...

Co. Lel. Ma il fatto quando è seguito? Noi abbiamo le nuove fino al giorno sette...

Fab. Ho i miei dispacci dettagliati...

Ag. Avrete tutto quel, che volete, ma il fatto è seguito, e l'ala dritta è finita. Poi or ora ve ne chiaritete, verrà il Corriere, e riceverò la lettera dettagliata, che mi scrive il Banchiere Aurelio ogni ordinario.

Flutt (si alza dal suo posto) Aurelio ogni ordinario vi scrive una lettera di nuove?

Ag. Sì, e lunghissima.

Flutt Non mi piace, fa male. Un Negoziante non si deve distrarre in queste corbellerie.

Ag. Voi già non pensate che a guadagnar de-

nari.

Flutt E voi a perder tempo. (torna a sedere.)

Ag. Sapete l'altra gran nuova, Sig. Fabio, del-

la nave partita dalla Cina?

Flutt (si alza un'altra volta) E che porta?

Ag. Un Ambasciatore alla Russia.

Flutt (Si stringe nelle spalle, e torna a sede-

G 2 Fab.

Fab. Tarderà molto a giungere?

Ag. No, è partita da otto giorni, e fra quindici altri sarà in Pietroburgo.

ci altri sarà in Pietroburgo.

Co. Lel. Come! Dalla Cina? Che dite mai!

Ag. Dico benissimo. Voi non sapete le strade nuove, che si fanno adesso... La navigazione del mar nero è ridotta facilissima.

Fab. Ma che dite? Sbagliate in geografia...

## SCENA V.

## Erminio , e detti .

Erm. Sig. Direttore, nell'ufficio di posta la domandano, passando m'hanno detto, che l' avvertissi.

Fab. Ah! sempre affari, non so come mi regga la testa. (parte.)

Erm. (al Conte Lelio.) Questo arresto del Corriere che vorrà dire, perchè dovrà fermarsi?

Ag. Fermarsi il Corriere! E il Sig. Fabio lo sa, e non mi dice niente! Oh venga poi da me a voler le nuove purgate di gabinetto. Voglio, che m' informi, voglio saper tut-

to. (parte.)

Co. Lel. Né anch' io sapevo, che il Corrier si fermasse. Ci ho piacere per altro, chi sa, che anche nel passare non abbia inteso parlare della mia causa, che già devo averla vinta a pieni voti, pieni... E' troppo chiara la volontà del Testatore. Martino Seniore volendo gratificare la buona condotta della sua moglie istituisce, anzi lega...

Erm. Favoriste già jeri sera informarmi di tutto.

i. Favoriste già jeri sera informarmi di tutto.
Co.

Co. Lel. E non ci ho ragione?

Eim, Molta: ma è difficile, che in quel brevissimo tempo abbia inteso il Corriere parlare della vostra causa, piuttosto sarà stato
informato della mia Commedia, che naturalmente non si parlerà d'altro in Altavilla. Non fo per dire, ma deve essere stata
compatita molto. Ci sono di quei punti
di scena, che farebbero batter le mani a
chi non le ha. Figuratevi due Re, uno
travestito da Carbonaro, l'altro da Ortolano; un Imperatore, che passa per un Ciabattino; il momento, in cui scoprono la
miseria della vedova Laura; una Vedova
con sedici Creature di un anno tutte sulla
scena...

Co. Lel. Avea fatto più d'un figlio al mese?

Erm. Ah sono quelle piccole licenze, che ora si donano al palco. Io già ho le nuove delle prove, che me le ha mandate il Banchiere Aurelio, che è quello...

Flutt (si alza) Come! il Banchiere Aurelio è vostro corrispondente per nuove di teatro?

Erm. S1: La mia cara Angelica, una virtuosa di ballo, che voi non conoscete, che qui non ha ballato mai, mi ha procurata la sua corrispondenza.

Flutt (da se) [S'impiccia in affari di Tribunali, tiene carteggio coi novellisti, conosce
virtuose di ballo, ha corrispondenza coi
poeti, non gli mando più il mio zucchero, vado a cambiare le lettere.] Addio Signori. (parte.)

#### SCENA VI.

Li suddetti, poi Flaminia, poi Trivella, poi Eleonora.

Co. Lel. Pure il ritardo del Corriere mi dà fastidio. Capisco, che la causa è vinta, ma vorrei saperlo, perchè ho anche la compiacenza d'averla guadagnata da me. L' articolo, che lo rileval della condiscondenza, che avea voluto aver Martino...

Flam. Sig. Conte, vi son serva. Sig. Erminio vi saluto. Bisognava uscir fuori per vedervi. Non vi siete neppur degnato un momento di passare nelle camere mie.

Erm. Sono venuto ora, e già pensavo di venirvi a salutare, e solo mi ha trattenuto l'amico Conte.

Co. Lel. Perdonatelo, perdonatelo, sono stato io il malfattore.

Flam. (piano ad Erminio) [E questo testimonio non se ne va?]

Erm. (piano) [Aspetta il Corriere.]

Flam. (risponde piano) [Ma io vorrei pur dirvi qualche parola a solo. E' un morire passar tante ore senza vedervi, e non potervi poi parlare con libertà. Quella mia Nipote non vuol venire di qua, potrebbe essa occuparsi del Conte Lelio; ora con una bugiola la faccio venire.] (parte, poi torna.)

Co. Lel. Sig. Erminio, mi pare, che v'interessi questa vecchierella. Già voi siete poeta, e le muse sono le vergini più stantive, che abbia la mitologia.

Erm.

Erm. Caro amico, e vi credete, che possa io per costei scordarmi della mia Angelica? Non è possibile. Coltivo Flaminia, perche per mezzo suo ricevo le lettere della mia bella, e posso speditle i miei drammi, e le mie commedie. Appena un esito felice incomincierà a coronare le mie fatiche, che volerò a sposarla.

Co. Lel. E non avrete difficoltà a sposare una donna di teatro?

Erm. Un'amore tanto fedele quanto è il nostro non può conoscere altra meta, che l'imeneo; non possiamo vivere uno senza dell'altro.

Co. Lel. Ma Angelica passava per una donna assai volubile, ha cambiato molti amanti.

Erm. Sl., perchè ancora non aveva troyato chi veramente avesse saputo legarla; ma la prima volta che udi i miei versi, che io le recitai il mio Sonetto sull'alba novella, che voi non l'avete mai udito...

Co. Lel. Anzi lo so a mente .

# SCENA VII.

Flaminia, Eleonora, e detti.

Co. Lel. Oh Sig. Eleonora, ci favorite pure un momento della vostra compagnia. L'aspettare, che pur troppo è molesto, può rendersi piacevole quando si sta con voi .

El. Troppo obbligante. Ma Camillo dov'è? (confusa.)

Co. Lel. Camillo? e se non è giunto il Corriere. El. Ma come Sig. Zia? (serpresa.)

Flam. Via via, sedete, Nipote, tenete compaG 4 gnia

gnia al Sig. Conte, mentre il Sig. Erminio vuol confidarmi un nuovo parto della sua musa. (piano ad Erminio.) [Dico così per non dar ombra.]

Erm. (piano) [ Volete davvero udire una sce-

na . . . ]

Flam. (piano) [Furbetto ... Quando sono accanto a voi, non posso pensare a cose finte...}

Co. Lel. La buona Sig. Zia vi ha ingannato. Il diavolo è furbo perchè è vecchio. Essa vi ha fatto credere, per farvi venir fuori, l' arrivo del Corriere, e voi nel Corriere aspettate l'amante, perció v'interessa...

El. Interessa anche a voi, che mi diceste, che in questo ordinario giungeva la nuova della

decisione della vostra lite.

Co. Lel. Cioè di uno dei ventisette articoli, dei quali è composta; perche dovete sapere, che i primi quindici testatori del ramo colonnello della mia Casa istituirono...

El. Signore, voi mi parlate arabo, quando mi

parlate di cause. Io non capisco... Co. Lel. Ma la mia causa la capiscono tutti . Non ho trovato fin' ora, che qualche asino di giudice, che non l'ha capita; ma gli

altri, tutti tutti... Flam. (ad Erminio piano) [E in conclusione avete perduto le parole?)

Erm. (risponde piano) [ Il mio naturale è così ,

son taciturno, son timido...]

Flam. (c. s.) E pretendereste, che le donne fossero con voi ardite, e loquaci, bricconcello ?

# SCENA VIII.

#### Fabio, e detti.

Fab. (affannato) M. Sorella, ma Figlia, e voi qui di nuovo? Signori, perdonate, ma il Corriere è giunto, ed in questa camera debbo sbrigare ora qualche affare.

El. E' giunto Camillo, è arrivato bene, dove sta, perchè non si lascia vedere?

Co. Lel. E' giunto Camillo, e non entra a portarmi le nuove della mia causa? Non sa, che son qui?

Fab. Camillo è andato col dispaccio alla Fortezza.

Erm. Corro subito là, voglio sentir l'esito della mia Commedia...

Flam. Ragazzaccio, così mi lasciate?...

Erm. Addio, addio. (parte.)

Co. Lel. Vengo con voi, voglio discorrere della mia vittoria... (parte.)

El. Sig. Padre, Camillo trattenendosi per qualche tempo, come ho saputo, potrebbe alloggiar qui.

Fab. No., qui non può star, e sappiate, che quelle camere, ch' egli ha occupate altre volte, sono destinate per due persone di gran riguardo, ch' egli conduce seco, ed alle quali mi prega di dare alloggio.

Flam. E chi sono?

Fab. Non lo so.

El. (da se) [Oh Dio!] (poi forte) E voi posponete il povero Camillo a due incogniti?...

Fab. Che incogniti, schioccherella, che incogniti,

so ben' io chi sono, son pezzi grossi, Eccellenze, Altezze Reali, ma quel che so io non lo dovete saper voi altre. Il Ministero mi tiene in questa carica perche sa la mia segretezza. Orsi, questi Signori si sono manifestati, che per quel poco, che debbonsi trattenere sin che il Corriere prosiegua il viaggio, non vogliono veder veruno; dunque in quelle camere voi due non entrerete, e quando vorranno trattenersi in questa, bisogna badare di non disturbati; perciò il vostro poetino, Sig. Sorella, il Conte della Lite, il Novellista nojoso preparatevi a non riceverili qui.

Flam. Si, non avrà luogo a venire che il vostro

caro Olandese . . .

El. Ma Camillo non lo vedremo, non verrà

Fab. (in tuono serio) E che sono tutte queste premure per Camillo? La figlia di un Direttore deve guardare i Corrieri come subalterni, e non darsene tanto carico. Andate, andate, ritiratevi ambedue. (partono Flaminia, ed Eleonora.)

# SCENA IX.

Fabio, poi Agabito, poi Trivella.

Fab. Questo affare può esser la mia fortuna .
Dalle parole confuse, che dice Camillo, i
due forestieri, che ha con se, sono due gran
personaggi. Chi sa! Inviati straordinari alla corte, Plenipotenziari per trattar la pace, soggetti grandi, che vogliono esser in-

cogniti. Mandarmi a offrire subito venti zecchini per l'alloggio forse di qualche ora? E' un gran tratto.

Agab. Lo vedete, lo vedete se io avevo ragione; L'ala dritta è andata, e il Corriere ha due forestieri con lui, la sapete?

Fab. Lo so benissimo.

Agab. Ma non sapete chi sono...

Fab. Io non lo so. Non lo saprete voi...

Agab. E voi pretendereste di cavarmi di corpo chi sono ... no, non voglio dirvelo ... Fab. Cioè io non lo voglio dire a voi, e vi pre-

go di partire di qua, perche fra momenti qui vengono ad alloggiare, e non vogliono incontrarsi con veruno.

Agab. E fanno bene. Se il popolo li riconosce, li prende a sassi.

Fab. Pazzia ...

Agab. Pazzia? Un Maresciallo, che si lascia sorprendere, che si lascia battere senza prevedere, senza opporre una difesa, che perde così un' ala dell'armata... Ha bel fare a correr subito a giustificarsi alla Corte. Ha bel condurre con se il figlio, per cui il Sovrano ha dell'amore... Non si può giustificare, è impossibile...

Fab. (da se) [ Per Bacco ! Costui dovrebbe dar

nel punto.]

Agab. Io ho veduto la sedia ferma alla posta dei Cavalli, e ch'egli cercava coprirsi, ma l' ho riconosciuto, ho i ritratti di tutti i Generali d' Europa ...

Triv. Sig. Direttore, un' Ordinanza del Governatore lo chiama subito alla Fortezza.

Fab. Vado ... Eccomi . Trivella, bada, che nulla manchi se giungono questi Signori.

Triv. Non tema.

Agab. Direttore, vengo con voi. Non vi avevo predetto tutto, sono informato davvero?

Fab. Non posso negarlo, avete delle buone notizie. Ehi bada, che non manchi cosa veruna se vengono i due forestieri. (partone . )

### SCENA X.

Trivella, poi Camillo, Aurelio, che si fa chiamar Marchese, ed Angelica vestita da uomo sotto nome di Lucido con un cagnolo in braccio.

Triv. E precisamente ho inteso fermar un legno alla porta di Casa. Saranno appunto essi. Chi sa qual premura hanno di proseguire il loro viaggio, e dovranno aspettare il comodo del Corriere. Il Sig. Camillo però avrà gusto di potersi trattener in pace presso la padroncina. Oh, eccolo, non sono i forestieri, è desso, che viene.

Cam. Addio, Trivella. Triv. Ben venuto, Sig. Camillo.

Cam. Il Sig. Fabio dov'e?
Triv. E' uscito per andare alla Fortezza.

Cam. E non ci siamo incontrati. Vi ha detto . che avrei condotti due forestieri . . .

Triv. Signore, questi debbono andare nell'appartamento, che qualche volta avete voi occupato, ecco la chiave.

Cam. Datemela, e voi andate pure. Triv. Ma non volete, che li serva questi Signori?

Cam.

Cam, No, ci son'io, sono persone, che non amano di veder gente.

Triv. Ma il loro bagaglio?

Cam. Tutto è consegnato al Mastro di Posta . qui non portano nulla. Di grazia, ritiratevi, che già vengono. Triv. Ubbidisco. (parte.)

Aur. Via, siamo giunti ... (nell'entrare.)

Ang. Si, dopo tante scale, che mi hanno levato il fiato. Povero mio Jolì, sei stanco? (accarezzando il cane.) Sentite Aurelio ... Aur. (vedendo Camillo che gli viene incontro.)

Tacete . . .

Cam. In questa casa, Sig. Marchese, tanto voi . quanto il vostro Sig. Nipotino potrete starvene incogniti quel tempo, che io dovrò arrestarmi . . .

Jur. Ma quanto sarà?

Cam. Dalle parole del Governatore mi pare, che prima della mezza notte riprenderò la mia corsa.

Aur. Maledettissimo ostacolo!

Cam. Ma se voi volete proseguire il viaggio, una parola, che facciate al Governatore . . .

Aur. Ma quante volte vi debbo ripetere, che non

voglio farmi conoscere.

Ang. Se volessimo dir chi siamo, neppur saressimo ora obbligati a trattenerci in questa casa, che pare un tugurio; avressimo mille palazzi al nostro comando.

Cam. Signorino, questa casa non merita il nome di tugurio, parmi una casa assai propria; appartiene al Direttore dell' Offizio della Posta.

Aur. (sorpreso) A chi? A Fabio Ardenti? Cam. Cam. Sl, lo conosce forse di riputazione, Sig.

Marchese ?

Aur. (agitato) S1, lo conosco ... In questa casa ... Sig. Camillo, fatemi tornare alla Locanda.

Aug. Pazzie... Ritornare dov'è tutto quel puzzo di stabbio...

Cam. Ma, Signore, alla Locanda bisogna, che diate il vostro nome, che mostriate il vostro passaporto ...

Mur. (da se) [Oh che combinazione!] (poi for-te) E una sorella di Fabio chiamata Flaminia dimora con lui?

Cam. Sicuramente.

Aur. (da se) [Peggio!]

Ang. Ma, Sig. Zio, ella si agita tanto, ed io morrò di stanchezza se non vado a riposarmi un momento. Sig. Camillo, dov'è il canestrino ove dorme il mio cane ?...

·Cam. E' restato alla Locanda.

Ang. Siete un uomo privo di ogni attenzione . E come faccio per questa bestiola? Povero Jolì , come dorme !

Aur. Ma, Nipote, quietatevi.
Ang. Torniamo ala Locanda, mandiamo...

Aur. Ma quietatevi.

Cam. Ma crede di non poter trovare un cestino pel suo cagnolo? Vedrà un quartiere assai

proprio.

Aur. (da se) [Che agitazione è la mia, sono scoperto senz'altro ! ] (poi forte) Avvertite, Sig. Camillo, io non voglio assolutamente incontrarmi con Fabio.

Cam. Col Padrone di Casa? E' impossibile.

Aur. Si spenda quel, che bisogna; Volete denaro? (cava una borsa.)

Cam.

Cam. Ma, Signore, mi ha preso per un uomo venale, io non gli voglio mangiar denaro senza bisogno. Per altro come vuol fare a dimorare in una casa senza vedere il padrone?

Aur. Assolutamente dev'esser così. Trovate dei mezzi termini, fingete quel che volete, ma io non voglio vederlo, non voglio esser da lui veduro.

Ang. Quando il Sig. Zio lo dice, Corriere, dovete ubbidirlo.

Cam. Vedrò di far tutto, ma frattanto vengano in queste camere...

Aur. Datemi le chiavi, che andiamo da noi, e chiudiamo; ed avvertite, che solo alla vostra voce io apro la porta. (Entra Aurelio con Angelica, e chiudono.)

## SCENA XI.

# Camillo solo, poi Eleonora.

Cam. Mi gira la testa! Chi diamine sono costoro? Questo Marchese, che non vuol esser
conosciuto, questo Nipote, che ha tutta l'
aria d'una femmina con quel maledetto cagnolo, perchè saranno così imbarazzati per
un trattenimento di poche ore? Ah! mi
lasciai sorprendere così di notte a prender
costoro nel passaggio, e il dispiacere di trovarmi la sedia vuota, e il desiderio di guadagnare mi han fatto tompere il collo a
far dieci poste a cavallo, e quel, ch' è
peggio, per causa di costoro devo cedere
il mio appartamento, se mai avessi da trat-

tenermi. Con questo benedetto mistero chi sa se Fabio permette, che Eleonora venga in questa camera. Certamente pel denaro questi due forestieri me ne fruttano molto, ma...

El. Camillo, Camillo mio, è tanto, che siete giunto, e ancora non vi ho potuto vede-

Cam. Cara Eleonora, se tutto congiura contro di me. Ho l'intrigo di due forestieri, che noa vogliono esser veduti.

El. Lo so, e che devono alloggiare nelle camere altre volte occupate da voi. Ma con tanto arcano, vi sarebbe pericolo, che fosse-

ro due forestiere?

Cam. No, cara, non temete di questo. Ma ditemi, vi è riuscito ancora di far capir nulla a vostro padre del nostro amore, come vi pare, ch' egli prenda la cosa?

El. Non ne sa nulla, anzi vi dirò, che questa mane vedendo, che io m'interessava per aver vostre nuove, mi è sembrato, che si

alterasse.

Cam. Pure io non voglio perdere i momenti, che debbo arrestarmi qui inutilmente. Nel-la passata corsa resi un servigio considerabile, e senza interesse al Sig. Elutt. Voglio tentare, che egli per noi s'interessi, ch'egli parli a vostro padre.

El. E se mio padre gli dasse una negativa?

Cam. Spero di no.

El. Ed io temo troppo.

Cam. Ma vogliamo vivere in questa incertez-

El. E vegliamo andar incontro ad una certa

Cam.

Gam. Lasciatemi tentare. El. Ah! caro Camillo...

#### SCENA XII.

#### Fabio, e Detti.

Fab. Eccomi sbrigato, eccomi ... Eleonora, voi qui? E non vi ho detto, che in questa camera non dovevate venirci, che giungevano dei forestieri ...

Cam. Signore, non vi date pena per questo, non vi private di guesta camera per i foresticri, perchè essi amano di starsene rinchiusi in quell' appartamentino, e qua fuori non escono.

Fab. Oh il Sig. Camillo poi m'insegni altro, e non le convenienze, che deve usare un Direttore a certa qualità di personaggi. Eleonora, il ritrovarvi qui adesso, il pensare a certe affannate dimande, che mi faceste poco fa, mi fa nascere molti sospetti. Ricordatevi chi siete, ricordatevi, che siete mia figlia...

El. Perdoni, ma io ...
Fab. Andate di là dico ...

El. Ubbidisco. (parte.)

Fab. Camillo, entriamo da questi Signori, vo-

glio offrir loro la mia servitù.

Cam. Perdonatemi, sono chiusi, e non vogliono vedere veruno.

Fab. Ogni regola ha la sua eccezione, e il Sig. Maresciallo...

Cam. Maresciallo?

Fab. Si. Che... vi figurate, che non sappia chi Tom. IV. H so-

sono questi Signori? Credete, che ab alto non me ne sia stata fatta la confidenza?

Cam. Svelatemi qualche cosa, io non li conosco. Vi dissi, che li ho presi meco di passaggio, e di notte:

Fab. É voi pretendereste, che io vi svelassi cose, che sono confidate solo a me, ad un uomo della mia qualità, ed invecchiato nel ministero? Potete veramente assicurarmi, che questi Signori non voglian gente, e che adesso riposino?

Cam. Sì davvero. Può essere, che più tardi vi voglian vedere. (da se.) [Prendiamo tempo.] Ma ditemi frattanto di grazia, ditemi, chi sono?

Fab. Sig. Camillo, voi volete saper troppo, ed avete il vizio d'alzare troppo in alto le vostre mire in più di una cosa, capitemi, dubito in più di una cosa. Qui nell' Officio vi attendono per le consegne. (parte.)

Cam. Poco mi preme di questo arcano, che egli forse sa meno di me; mi preme il senso di quelle ultime parole, che minacciano pur troppo il mio amore. Ma dovrò per questo perdermi di coraggio? No. Onesto è il fine della mia passione, fondati sulla stravaganza sono gli ostacoli, che ad essa si oppongono. Amore mi ajuterà a combatterli, e superarli.

Fine dell' Atto Primo.

# ATTO SECONDO.

#### SCENA I.

Camillo, poi Fabio, poi Trivella.

- Cam. (uscendo dalla porta dell' appartamento di Aurelio, che subito si chiude, viene dicendo) Ma non dubiti, non dubiti, nesuno verrà a turbarli. Per Bacco incomincia davvero a darmi nel naso questa loro gelosia di non essere veduti.
- Fab. Sono finalmente visibili, si puole entra-
- Cam. No. In questo punto mi ha detto il più giovine, che vogliono star soli, e che il suo compagno, che egli chiama Zio, ri-
- Fab. Sig. Camillo, io veggo della gelosia nel vostro modo di agire. Voi pretendete di allontanarmi da questi Soggetti, e chi sa qual figura mi fate fare con loro, ma io non ho bisogno del vostro mezzo. Adesso mi presenterò da me, chiamerò...
- Cam. È non vi risponderanno.

  Fab. Non mi risponderanno? Non saranno così
  - incivili. Adesso vado . . (si accesta alla porta) Signori, vorrei riverirli, vorrei dedicare loro la mia servitù.
  - Cam. Questa dedica la farete a porta chiusa.
  - Fab. Signori, mi diano questo onore.
  - Cam. Ma non vedete, che non vogliono rispondere?
  - Fab. Ora risponderanno: ora dico loro chi sono. H 2

Signori, è il Direttor della Posta, che vi

vuol parlare.

Cam. Convincetevi una volta. Non vi vogliono vedere, e se voi li annojate così, i venti Zecchini di ricompensa, che mi hanno dato ordine di darvi per questo piccolo incomodo, forse potriano non volerveli più dare,

Fab. Eh! che due Signori di questa sorte venti Zecchini non li contano nulla; nè un par mio conta su queste inezie; ç vorrei acquistare la loro protezione, vorrei, che mi conoscessero, che forse allora alla Corte...

Cam. (da se) [ Ma costui che sogna? ]
Triv. Illustrissimo, il Sig. Comandante manda
subito a cercare di lei.

Fab. Ah qualche grave affare vi è. Quando si ricorre a me... Sig. Camillo, quando ritorno fate, che assolutamente io possa parlare con quei Signori.

Cam. Al Governatore non dite nulla, che sono

qui

Fab. Avete bisogno di suggerirmi voi questo . Se avessero voluto manifestarsi al Governatore, sarebbero andati ad alloggiare da lui . (parte .)

Triv. Sig. Camillo, ma chi sono questi due incogniti? E' vero quel che dice il Sig. Agabito, che è un Generale col figlio? Tutti m'interrogano: ma questo arcano che significa?

Cam. Significhi qualunque cosa, a me non preme. Mi premerebbe di vedere Eleonora,

ma non comparisce.

Triv. Il Padrone vuole, che in questa camera non

non venga gente, ma adesso che egli non vi è, io avviso la Signorina; basta, che voi poi non siate ingrato con me, che mi ajutiate in qualche contrabbando. (parte.)

#### SCENA II.

Camillo, poi Eleonora, poi Flaminia.

Cam. E questo benedetto Flutt ancora non l'ho potuto vedere! Al suo banco non si trova. E' venuto all'Officio di Posta de volte, e non ci siamo mai incontrati. So, che ha chiesto di me.

El. Camillo, avete forse qualche buona nuova a darmi, che mi cercate?

Cam. No, cara Eleonora, anzi vostro padre mi parla in modo, che mi fa capire esser poco inclinato per me.

El. E Flutt?

Cam. Non l'ho ancora veduto. Ma dunque pensate anche voi, ch'egli possa qualche cosa sull'animo di vostro Padre?

El. Vi dirò. Flutt ajuta il povero mio Padre, che per volersi dare un trattamento, che crede necessario alla dignità della sua carica, qualche volta si trova in angustie, e pur troppo la dote lasciatami da mio Zio temo, che in parte sia consumata; anzi, caro Camillo, questa cosa, che per un accidente ho io scoperta, volevo svelarvela, perchè prendiate ancora le vostre misure, e e mai la mancanza di questa dote...

Cam. Io amo voi, e non amo la dote vostra.

Non son ricco, ma la mia industria, la

H 3 mia

mia regola fa, che non mi trovi in bisogno, e forse questa circostanza...

Flam. Sig. Nipote, vi sono passati gli scrupoli, che avevate questa mane di stare in questa camera.

El. Perdonate, sono uscita a caso, e passando ho chiesto ... vi era ... (confusa .)

Cam. Mi sono arrestato qui, perche ... (confu-

Flam. Via. non vi confondete. Io non posso ap-

provare il vostro amore, perchè mio Fratello non l'approva; ma il mio core non può fare a meno di compatirvi; So anch' io cos' è una passione ...

Cam. Ah, Signora, ajutateci. Anche voi in al-

tro tempo...

Flam, In altro tempo! Pur troppo anche adesso ... basta ... Caro Camillo , ditemi , in Altavilla avete udito nuova della Commedia di Erminio?

Cam. Io là non ho fatto che mutar cavalli, onde non so dirvi nulla.

# SCENA III.

#### Il Conte Lelio , e detti .

Co. Lel. Sig. Camillo, smaniava di vedervi. Io mi trovo senza lettere di Aurelio Banchiere di Altavilla, non ho nuove della mia causa, che già è vinta, è vinta senz' altro. Ma voi ne avrete inteso parlare.

Cam. Come volete, che ne abbia udito parlare in una Città, dove io mi son trattenuto appena un quarto d'ora per cambiare i cavalli, e prendere i forestieri, che ho me-

Flam. Vi pare, Sig. Conte, che della vostra Cau-

sa si abbia a parlar tanto? Co. Lel. Sicuramente, perchè interessa moltissimo il Pubblico. Voi non ne sapete l' articolo.

El. Lo sappiamo, Signore.

Co. Lel. Ma Camillo ...

Cam. Me ne informò un'altra volta. (da se) Pur troppo un'altra volta come ora venne a impedirmi di parlare con Eleonora. I

Co. Lel. La mia agitazione è estrema. La Causa è vinta, ma che il mio Banchiere non mene scriva, non mi mandi il denaro, è una cosa, che non posso mandarla giù. Credereste mai, che potessero avere interposta l'appellazione?

Cam. (piano ad Eleonora.) Se potessimo tiraré vostra Zia dalla nostra...

El. Conta poco.

Flam. (piano a Camillo .) Erminio al vostro ritorno vorrà forse spedire qualche cosa, mi farete la grazia d'incaricarvene?

Cam. Sì, ma vi preme molto questo Erminio.

Flam. Ah ... (sospira.)

Co. Lel. Signori, voi non mi rispondete, voi parlate piano! Sareste mai del sentimento dell' Avvocato Anselmo, che pretende, che l' appellazione si possa dare? No no, non è possibile. La causa è vinta, e l' Avversario non può appellare.

Cam. Signore, non pensiamo così. Ma non sarebbe meglio, che faceste ricerca giù nell' Officio se mai vi fosse qualche lettera trasandata? Questa mane sono state scel-H 4

te un poco alla rinfusa Andate, osservate da voi stesso...

Co. Lel. Non dite male. Già anche senza lettere son sicuro, che la Causa è vinta, vinta, vintissima. (parte.)

#### SCENA IV.

# Li suddetti, poi Agabito.

Cam. S10. Flaminia, già che il caso ci ha fatti entrare sul proposito della passione, che io ho per vostra Nipote, e che veggo, che siete compassionevole verso il nostro amore, permettete, che io implori la protezione vostra presso il Sig. Fabio.

Flam. Caro Camillo, la cosa la veggo molto difficile. Il vostro grado presentemente non è eguale al nostro. Col tempo forse...

El. Sig. Zia, l'aspettare è cosa dura, ed il tem-

Flam. Via via; che cos'è questa fretta di maritarsi? Io, che pure qualche anno più di voi l'avrò, appena ho fissato qualche mira.

Cam. Signora, la differenza della condizione mia presente da quella di Eleonora potrebbe trovare il compenso in un progetto . . . Uditelo .

Agab. Mie padrone.

El. Che importuno!

Agab. Sig. Camillo, io precisamente cercava di
voi. Datemi nuove del Sig. Aurelio Ban-

chiere di Altavilla?

Cam. Già non lo conosco, poi se per tutte le

Città dove passo avessi da sapere le nuove di tutti, starei fresco.

- Agab. Per Bacco, commette meco un'azione indegna! Non mi spedisce il Gazzettino segreto in una circostanza così interessante! Ma lo già so tutto, già so tutto senza di lui.
- Flam. Dunque non vi rammaricherà questa mancanza.
- Agab. Voi, Camillo, vi sarete trovato in una confusione immensa. Fuggitivi, feriti, carriaggi, magazzini, che si trasportano...
- Cam. (con rabbia) Uh! Io ho fatta la mia corsa senza incontrare veruno.
- Agab. Ecco le solite sciocchezze, ecco i soliti misteri; Misteri inutili con una persona ragguagliara come son'io. E il Maresciallo sarà più morto che vivo dopo un fatro simile, per istrada l'avrete veduto piangere.
- Cam. Che piangere, che Maresciallo, che andate dicendo?
- El. Sig. Agabito, mio Padre avea ordinato, che qua non venisse veruno, onde egli tornando fra momenti potrebbe rimproverar-
- Agab. SI, non vuol veruno, perche teme, che veggano il Maresciallo, che sta in quell' appartamento, ma dovrà star chiuso un pezzo. Il Governatore ha spedito alla Corte per sapere se deve lasciarlo andar innanzi.
- Cam. Ma che spedizioni, che andate dicendo? Flam. Saprete voi quel, che noi non sappiamo? Agab. Una persona informata come me non ha
  - bisogno di saperle le cose per dirle. Chi

sa ragionar sulle nuove, dopo che ha saputa la prima, tutte quelle, che vengono in conseguenza, le può pure inventare, che non sbaglia mai.

El. Direte benissimo: ma perchè non passate all' Officio a leggere i fogli?

Cam. Vi sono cose interessantissime.

Agab. Tutte cose, che già le so.

Cam. Ma i preliminari della pace...

Agab. Che pace, che pace! Dopo una battaglia simile, dopo l'ala dritta perduta?

Cam. Io vi dico di sì, e vedrete le partecipazioni ministeriali.

Agab. Vado a veder questi fogli, ma già sono pazzie, bestialità, la pace non si può fare. Dopo la perdita dell'ala dritta, se dobbiamo fare la pace, bisogna almeno cedere cinque Provincie.

# SCENA V.

# Li suddetti, poi Flutt.

Cam. Sig. Flaminia, giacchè ci siamo liberati da questo seccatore, io voglio proporvi...

Flutt (di dentro) Che importa a me di guerra, non ho tempo da perdere.

El. Il Sig. Flutt.

Cam. Signore, se potete ritirarvi, ho un affare di premura da comunicargli.

Flam. Ma se poi capita Erminio ...

Cam. Non temete, penso io a mandarlo nelle vostre camere.

Flute Ma Fabio dov'e, dov'e, dov'e? Oggi e inreperibile.

E!.

El. Signore, non so dirle ove sia.

Flutt E' una pazzia, è una bestialità: un Direttore di Posta non lasciarsi mai trovare.

Flam. Mentre egli non vi è, è segno, che avrà affari ben gravi.

Flutt St, le solite sue sciocchezze, i soliti suoi tuoni ministeriali.

Cam. Signore, credo che abbia dei veri, e gravi affari quest' oggi.

Flam. Quest' oggi, e sempre. Ma il Sig. Flutt facilmente si dà il piacere di strapazza-

El. Sig. Zia, ritiriamoci.

Flutt Brava, vi son tenuto del consiglio. Precisamente devo parlare a Camillo. Flam. Andiamo. Che disgraziato!

El. (piano a Camillo) [ Camillo mio, impegnatelo a favor nostro.] (partono.)

Cam. Sig, Flutt, perchè siete così di mal umore? Flutt Mi mancano le lettere del Banchiere Aurelio; egli ha dei fondi del mio, dovrebbe avermene spedite le Cambiali, e non ho lettere. Per Bacco! La cosa mi agita all' estremo.

Cam. Non vi sorprenda, Signore, perchè nè anche il Sig. Agabito, nè anche il Conte Lelio hanno avute Lettere di quel Banchiere.

Flutt Che paragone! Se non ha scritto a coloro ha fatto bene. A uno sciocco, che litiga, a un pazzo, che vuol novità non deve scrivere mai un uomo assennato, mai. Aeli affari di commercio si deve rispondere, Ma Fabio, per Bacco, Fabio dov'e? Egli potrebbe fare delle ricerche.

Cam. Signore, tutto è inutile. Le lettere per voi le ha ricercate due o tre volte con somma didiligenza, e quelle, che vi erano le avete

avute.

Flutt Qualche smarrimento dev' esser seguito; non posso persuadermi di non aver lettere. Ma voi intanto proseguendo il viaggio con minor bagaglio, giacchè la valigia l'avete mandata innaurai; potreste farmi un piacere, potreste portare con voi un pacchetto di duemila doppie, ed un altro di gioje, senza che si accusasse in Officio di Posta?

Cam. Per servirvi farò tutto.

Flutt E cesa volete di pagamento?

Cam, Niente .

Flutt Siete pazzo. Voi fate il Corriere, e dovete campare colla professione vostra, dovete farvi pagare.

Cam. Signore, io vivo facendo il Corriere, ma ho anche qualche capitale...

Flutt Che ve lo mangerete in due giorni se non vi farete fruttare il vostro mestiere.

Cam. Bene, se vorrete compensarmi, mi rimetterò alla generosità vostra.

Flutt Altra pazzia. Io non devo esser generoso con voi, debbo cercare il mio interesse.

Cam. Ma datemi quel, che volete; perchè poi potreste compensarini meglio assai la finezza, interessandovi in un mio affare. Uditemi. Amo Eleonora da qualche tempo, e ne sono corrisposto; ottenetemi l'assenso dal Padre per isposarla.

Flutt E voi volete prender moglie ? Fate malissimo. Vi rovinate a mezzo il corso delle

vostre fortune.

Cam. Direte bene, ma mi trovo in parola.

Flutt

Flutt Avete fatto malissimo a darla; ma quando è data, mantenetela.

Cam. Ma il Padre non è contento.

Flutt E perchè?

Cam. Sapete, ch' ha delle idee grandiose.

Flutt Pazzie! gli parlerò. Ma io sempre spero, che le mie lettere ci debbano essere.

Cam. Bisognerebbe, che gli parlaste subito.

Flutt E uno stordito capace di averle in saccoc-

cia.

Cam. Perchè se mai io dovessi partire...

Fluit Che Aurelio non abbia scritto, non può

Cam. Vorrei esser prima sicuro...

Fluit Fondi esatti, esatti da più giorni, è impossibile, che non me li abbia rimessi . Fabio è capace di non avet saputo leggere la soprascritta. Ah, potessi saper dov' è andato.

Cam. E' andato alla Fortezza.

Flutt E adesso aspettate a dirmelo, dopo un' ora, che io lo cerco, mi dite dove posso
trovarlo? Si vede bene, che siete uno sciocco innamoratello, che non v' interessate per
gli affari gravi, che pensate alle frascherie.
Volo a cercarlo.

Cam. E di quei pacchetti, Signore?

Flust Che pacchetti, che pacchetti? siete stordito dall'amore, non vorrei, che me li perdeste. (parte.)

Cam. Oh, per Bacco! Ci mancava, che costui si sdegnasse con me. Seguiamolo, procuriamo di placarlo. (parte.)

SCE-

#### SCENA VI.

# Angelica, che apre la porta, poi Aurelio.

Ang. DITE quel, che vi piace, il mio cane non · voglio, che muoja di sete. E poi di che avete timore? Qui non vi è alcuno.

Aur. (restando sempre vicino alla porta) Ma po-

tria bene qualcuno venire.

Ang. Sapete, che io sono stanca di andare così in incognito? Ho viaggiato con tanti Signori, e non mai con questo strapazzo. Ah, non mi dovevo avvilire con un Banchiere. Se tutte le cose si potessero far due volte...

Aur. Ma, Signorina, e potete parlarmi così dopo, che alla sola conoscenza vostra son debitore dello sconcerto de' miei affari, dopo, che fuggo, e porto meco il sangue di tanti miei amici, che sagrifico a voi sola?

Ang. Ma avete bene scandagliato le cose? Potremo vivere con quattro cavalli, con sei Staffieri, e tre donne di servizio? Se a me mi manca questo corredo, io vi abbandono . ritorno dall' Inglese .

Aur. Così il Cielo mi faccia uscir salvo da questo Stato, che poi a tutto si rimedierà. Ritiratevi, Angelica, ritiratevi.

Ang. Ma qui di che tanto temete?

Aur. Ma qui io ho dei Creditori, qui sono nella casa di un uomo, che mi conosce; io pur troppo temo un arresto...

Ang. E in quel caso il mio baule non sarà toccato?

Aur.

Aur. Lo spero, e il denaro, che in esso vi è, fatelo passar per vostro...

Ang. Coll' occasione, ch'è il mio. E che vorreste ripetere quel poco, che avete messo nel mio baule? Io vi ho dato licenza di riporcelo, intendendo, che me lo donaste.

Aur. Come! Seimila Zecchini?

Ang. E che saranno? Qualche gran cosa... Il mio Inglese:..

Aur. Il vostro diavolo, che vi porti,

Ang. Con che ardire parlate? Non crediate di soverchiarmi. Anche in questa Città ho i miei amici, e se faccio ricercare il mio poetino...

Aur. Non alzate la voce, ritiriamoci,

Ang. Ritiratevi voi. Io voglio l'acqua pel mio cagnolo. Povero Joll!

Aur. Ma almeno, Angelica, se alcuno chiede di me, singolarmente il padrone di casa, dite, che io sono oppresso dal mal di capo, che non posso veder alcuno.

Ang. Via, questo lo farò, e non temete, che saprò sostenerlo, ma tutto quel, ch' è nel baule mio, è tutto mio.

Aur. Quel che volete. (da se) [Ora comincio a provare la pena del mio delitto.] (entra in camera.)

#### SCENA VII.

# Angelica, poi Flaminia, poi Erminio.

Ang. (si accosta alla porta chiamando il cane) Joll, Joll, povera bestiola, è morto di sete . (prende il cane in braccio, e viene innanzi.) Ehi, ehi. In questa casa non vi è alcuno! Ah non mi accade più di viaggiare senza il Cameriere . Ehi , ehi . Flam. Ma chi è costui. Che comanda, Signore?

(da se.) [Bel giovinetto!]

Ang. Fatemi la grazia, Signora, fatemi-portare un bicchier d'acqua pel mio cagnolo, Flam. Volontieri. Ma, Signorino, nè ella, nè

il suo Sig. Zio hanno preso cosa veruna. Ang. Avevamo mangiato poco prima di giunge-

re qui, e speriamo, che si partirà presto. Flam. (da se) [Quanto è bellino!] Ed ella, ch'

è di complessione si delicata, si strapazza in un viaggio così frettoloso? Ang. Ci sono avvezzo. Ma, Signora, quest'ac-

qua pel mio Cagnolo ... Joli, Joli.

Flam. Ama molto quella bestiola! Ancor io amo le bestie, e tutte le bestiole mi vogliono bene.

Ang, (da se) [Sarà più facile le bestie che gli uomini.] Ma favoritemi di quest'acqua?

Flam. Adesso vi servo, carino. (poi da se.) [ Ah mi è fuggita, sono troppo di core tene-

ro.] (parte, poi torna.)

Ang. Questa Signora Nonna mi guarda di buon' occhio.

Erm. (di dentro) Passo dalla Signora Flaminia, non mi fermo, non dubitate, Trivella.

Ang. Che voce sento!

Erm. (vedendo Angelica) Perdoni, Signore.

Ang. Oh Cielo, Erminio!

Erm. Ah, questa è Angelica vestita da uomo.

Erm. Angelica?

Ang. Erminio?

Erm. Come qui? Come in abito da uomo? In compagnia di chi siete? Vostra madre dov' è? Parlate.

Ang. Caro Erminio, sono con un mio Zio. Per serbarmi fedele a voi, fuggo travestita dalle persecuzioni di un gran Principe. Qui non sono sicura, tacete per amor del Cielo, son sempre vostra, vi serbo sempre la stessa fedeltà, di questo non ne dubitate.

Erm. Ah, cara, non so temerne. Ma non potrei io seguirvi... non potrei parlare con vostro Zio?

Ang. No, ch' egli non sa la mia corrispondenza con voi, anzi avrebbe sopra di me altre mire; ma non temete, son vostra.

Erm. In qual confusione mi trovo!

Flam. Ecco l'acqua, Signorino, ecco l'acqua.

Ang. Sono veramente obbligato alla vostra gentilezza.

Flam, Sig. Erminio, avevo bell'aspettarvi. Perche non vi siete lasciato veder fin' ora?

Erm. Io non venni, ma... (confuso.);

Flam. (da se) [Quanto è facile a prender ombra Erminio. Già si è ingelosito di questo bel Signorino.]

Ang. Povera bestiolina, quanto ha sofferto per la sete! Bevi, bevi... (dando da bere al cane.)

Tom. IV.

Erm.

Erm. (piano ad Angelica.) [Ma voi quando partite? Potrò rivedervi?]

Ang. (piano) Tacete.

Flam. (da se) [Erminio già sotto voce è capace di aver detto qualche cosa insultante a questo Signore. La gelosia verainente lo trasporta. Tronchiamo, che non nasca disordine. ] Sig. Forestiere, scusate se questo giovine vi parla forse con qualche asprezza. Non ve lo voglio nascondere, è mio amante, ed avendomi trovata con voi , concepisce gelosia; voi potete però assicurarlo, che io non vi ho veduto che in questo punto.

Ang. Ve ne faccio ampia testimonianza, (ironicamente) e mi rallegro con ambedue della loro corrispondenza. Il Cielo mi guardi dal turbarla, Signore. Non sarà mai, che

la mia persona...

Erm. La Sig. Flaminia scherza, credetelo, ve lo assicuro, il mio core ... (confuso.)

Ang. Il vostro cuore lo avete così ben collocato. che meritate invidia.

Erm. Io vi accerto, che per questa Signora ho tutto il rispetto, ma nessuna passione.

Flam. Che dite! La gelosia vi accieca.

Ang. Ah, non può essere la gelosia, ma piuttosto si vergognerà di confessare a un inco-

gnito una passione amorosa.

Flam, E quale sciocchezza sarebbe questa? Una passione amorosa non fa disonore quando è diretta ad una persona civile, ed onesta, e mi fa specie, che voi abbiate difficoltà di confessare la passione, che per me nutrite; quando un tempo parlavate con tutti del vergognoso affetto, che nutrivate

per quella vile donna di Teatro, per quell' Angelica, che vi aveva sedotto, e incantato, e di cui io sola ho potuto farvi dimenticare.

Ang. (da se) [Oh vecchia maledetta!] E voi, Signore, non rispondete?

Erm. Io sono sincero, anzi... posso...

Flam. Voi mi avete offesa.

#### SCENA VIII.

# Fabio, e Detti.

Fab. (entrando) Sorella, ma questo Signo-

Flam. E' uno dei due forestieri ...

Fab. Perdoni, Eccellenza, se non ho fatto il mio dovere. Io sono il Direttore della Posta, e conto per un onore avere la sorte, di alloggiare in mia casa l' Eccellenza vostra ...

Ang. Grazie. (piano da se.) [Pure questi titoli piacciono.]

Fab. Sig. Erminio, ma come è qui ? Avevo io pur dato ordine, che questa camera restasse libeta per sua Eccellenza. Favorisca di ritirarsi. E voi, Sorella, andate nelle vostre camere.

Flam. Vi ubbidisco. Signorino, le son serva. Questa è la sorte di noi altre fanciulle: bisogna cedere alla volontà dei maggiori (da se) [E non posso placare Erminio, che sicuramente per gelosia sta avvilito, e confuso.] (parte.)

Fab. Sig. Erminio, l'ho pregato già di lasciarci

I 2 Erm.

Erm. Ma io vorrei parlarvi... vorrei...

Fab. Questo non è il momento.

Ang. No, ascoltatelo, non vi prendete pena per me.

Fab. Sbrigatevi . Cosa chiedete?

Erm. Io non ho lettere del Banchiere Aurelio, fatemi il piacere di ordinare, che ricer-chino...

Fab. Tutto è inutile, perchè il Banchiere Aurelio in questo ordinario non deve avere scritto a veruno, e tutti invano cercanò le sue
lettere. Sappia Vostra Eccellenza, che questo Banchiere è un birbante, un uomo di
mala fede, sempre appresso a gente di Teatro, a canaglia... Ma, Sig. Erminio, se
mai voleste saper nuove della vostra Commedia, ho una lettera io, dove mi si dice, che è stata solennemente fischiata.

Erm. Come!

Fab. Fischiata, vi dico, e tanto vi basti. Lasciateci in libertà una volta.

Erm. Ma io non posso...

Fab. Questa è un' insolenza! In casa mia comando io...

Frm. A vete rapione. Signore, vi saluto. (ad. An-

Erm. Avete ragione. Signore, vi saluto. (ad Angelica) Forse vi rivedrò...

Ang. Addio, addio.

Erm. (da se) [Che confusione è la mia! Eccellenza! Avesse sposato qualche gran Siguire? Mi tradisse?] (parte.)

Ang. (da se) [Che siasi innamorato di quella vecchia, non lo credo; la corteggierà per pelarla, e fin qui non ha torto.]

Fab. Permetta, Vostra Eccellenza, che avendo l' onore di averla ospite, le offra la mia servitù, e la preghi di onorami dei suoi comandi. Ma potrei aver l'onore di baciare la mano al suo Sig. Padre?

Ang. Cioe Zio, vorrete dire.

Fab. Eccellenza, non serve, che con me si nasconda. Può credere, che un uomo in carica, come son' io, è informato di tutto, ma sa tenere il segreto. La disgrazia seguita al Sig. Maresciallo suo padre non diminuisce punto la venerazione, che meritano la sua nascita, e i suoi talenti. Mi permetta, che abbia l'onore di baciargli la mano. 3200 5400 125 14

Ang. (da se) [Oh che pazzo! Oh questi davvero piglia un bel granchio! Bisogna secondarlo però. l Vi assicuro, che mio Zio ha un mal di capo così grande, che mi ha assolutamente, vietato, che introduca veruno nella sua camera. Gli farò presenti le vostre buone grazie, le disposizioni vostre a suo riguardo.

Fab. Veda, Eccellenza. Alla Corte mi potrebbe giovare molto. La sua protezione potrebbe procurarmi degli avanzamenti . Io ho prestato lunghi servigi, e la ricompensa, che ne ho in questa carica, è ben piccola per un uomo del mio talento.

Ang. Si vedrà... procureremo...

Fab. Permetterebbe, che stendessi una memoria, acciò potesse rammentarsi l' Eccellentissi-Elego itmo Sig, Maresciallo di me, e se mai prina del suo partire potessi ossequiarlo, mi

chiamerei fortunato.

Ang, Vedrò di fare qualche cosa in vostro favore; ma che possiate abboccarvi con mio Zio sarà forse impossibile. Intanto datemi una notizia, di cui ho curiosità. Quel gio-I ?

vine, che qui stava, chi è? Parmi, che sia l'amante, o il promesso Sposo di vo-

stra Sorella.

Fab. Eccellenza no. Questo è uno scioccherello, che studiando nell' Università s' innamorò di una Donna di Teatro, ma delle peggiori possibili, per costei si distrasse dagli studj, per costei suo padre lo ha cacciato di casa, ed ora si trova in questa Città, e si lusinga di far fortuna colla poesia; ma è un pazzarello. Questa è la sua storia in due parole, Eccellenza.

Ang. [Ho avuto molti titoli di Eccellenza, ma

molti belli compensi.] (da se.)

Fab. Ah, Eccellenza, quando un povero giovine capita nelle mani di una di queste pessime femmine, è perduto, me lo creda.

Ang. Lo credo.

Fab. E il ministero non si prende abbastanza pensiero di queste cose. Anderebbero dati degli esempj, gastigate queste indegne, frustate per la Città.

Ang. (da se) [Non ci reggo.] Addio, Sig. Direttore, voglio andare ad assistere mio

Zio.

Fab. Mi metta ai piedi di Sua Eccellenza.

Ang. Lo farò, lo farò. (parte.)

# SCENA IX.

# Fabio, poi Camillo.

Fab. Compatisco il Sovrano se vuol bene a questo Principino. Ha una figura troppo avvenente, e si conosce il gran Signore ba-

basta guardarlo nel viso. Da questi Ospiti può forse dipendere la mia fortuna. Non per niente Camillo aveva tanta gelosia, che io non li vedessi. Ah, se arcivo a parlare col Maresciallo, faccio qualche gran colpo.

Cam. Sig. Directore, siamo venuti col Sig. Flutt in cerca di voi alla Fortezza, ma bisogna, che non abbiamo combinato nella strada. Flutt è dovuto restare al suo negozio; io vengo a pregarvi in suo nome di fare nuove ricerche...

Fab. Già lo so, per le lettere del Banchiere Aurelio; ma non ci sono, non ci sono. Quante volte l' ho da replicare? Ha mandato già da me tutti i giovani del suo negozio, ha mandato i servitori, i facchini, e a tutti ho risposto lo stesso. Le ho da creare queste lettere quando non ci sono?

Cam. Povero galantuomo, ha degli interessi, di cui aspettava risposta, e il nom averla lo angustia. Mi rincresce dovergli confermare quel, che già gli avevo detto probabile, ma pure voglio andarci. Prima però, Sig. Fabio, se mi faceste il piacere di ritirarvi un momento, vorrei sentire se ai miei forestieri occorre nullei.

Fab. E per questo-fa dupo, ch'io mi ritiri?

Credete voi già, che io non li abbia veduti? credete voi già, che io non li abbia veduti? credete voi già, che non abbiano farto ricerca di me? Non hanno bisogno di nulla, padron mio, ed il Sig. Principino, il figlio del Maresciallo è stato qui fin'ora con me, mi ha fatto un mondó di buone grazie, perché già mi conosceva di ri-

putazione, e non sono entrato dal, Maresciallo, perchè egli ha un poco di micrania, altrimenti desiderava moltissimo di vedermi.

Cam. (da se) [Io non so che pensare. Questo uomo parla con tanta sicurezza, che forse

sarà vero quello, che dice.]

Fab. Sig. Camillo, borbottate fra i denti: vi rincresce di questo incontro, ma dovevate
pur figurarvelo, e al mondo non bisogna
esser gelosi; bisogna procurar il bene per
se stessi, ma non invidiarlo agli altri. Se
la conoscenza di questo Signore produce un
avvanzamento per me, non potreste voi aspirare al posto, che io occupo? Ed il mio.
avvanzamento è quasi sicuro. Il Signorino,
quell' affabilissimo Signorino mi ha promesso di ricevere una memoria in mio favore. Via, ingegnatevi, pensate al mio.
Posto.

Cam. E se lo potessi ottenere, potrei allora speran.

Fab. 'Che cosa?

Cam. Che voi condiscendeste...

# SCENA X.

Agabito, e detti, poi Trivella.

Agab. E per quelle corbellerie mi fate scendere in Posta, per quella razza de nuove bestiali?

Cam. (da se) [Oh maledetto, in che punto m' interrompe!]

Fab. Ma, Signore, che serve, che veniate qui a

gridare? Se le nuove non vi piacciono, non le credete; ma favorite di non turbarci in questa camera...

Agab. Ah, sì sì, avete timore, che s'infastidisca il ferito. Ma caro voi, vi consiglio di farlo curare, perchè il Maresciallo di qua non può partire; non serve, che vi lusinghiate, il Governatore non vuole, che vada innanzi, e chi sa, che di qui non sia trasportato in Fortezza.

Fab. Sarà tutto quel, che volete, ma vi preghiamo di lasciarci in libertà.

Triv. Sig. Camillo, ecco un ordine del Governatore. (gli presenta una carta.) Cam. Vediamo . (apre per leggere .)

Fab. Asino, in casa mia nell'Officio presenti una carta al Corriere senza passar per le mie mani?

Triv. Ma se un' Ordinanza l' ha lasciata per il

Sig. Camillo.

Fab. Quando l'ha lasciata in questa casa, io devo averla il primo, io rappresento la persona di Sua Maestà.

Agab. Senza, che vi alteriate, quella carta so io che cosa contiene. E' l'ordine dell'arresto pel Maresciallo, e pel Nipote. Qui, vedete, qui in Fortezza si fabbricherà il primo processo. Per lui sarebbe meglio, che morisse dalla ferita, altrimenti finisce degradato, spezzata la spada, rotto il bastone. Ah! poveretto, quasi lo compatisco. Per altro , perdere così l' ala dritta, e che ala dritta, composta del fiore della nostra milizia...

Cam. ( dopo aver letto ) Sig. Fabio, fate allesti-. re quello, che occorre, che ad un' ora

di notte debbo proseguire la mia corsa.

Agab. Lo vedete se c' indovino? Partirete, ma solo, e il Maresciallo in Fortezza.

Cam. Eh, finitela una volta, Parto, e parto coi miei forestieri.

Agab. Non può essere.

Fab. Ma volete negare i fatti?

Agab. I fatti improbabili si possono, e si devono negare. (da se) [Per altro questa no-tizia, che il Maresciallo parte, sono il primo a saperla, voglio comunicarla agli amici . ] (parte.) Addio .

Cam. Sig. Fabio, bisogna, che avverta i forestieri di questa novità. Entro da loro un mo-

mento.

Fab. Potrei venire ancor' io . Cam. Ma lasciatemi andar solo.

Fab. Questa è una gelosia vergognosa.

Cam. Ma ho da comunicar loro una cosa segreta. (si accosta alla porta, e batte.) Signori, son'io, sono il Corriere, che vi deve parlare.

Fab. Per un Direttore di Posta ci saranno segreti!

# SCENA XI. . .

## Flutt, e detti.

Flutt Sig. Fabio, sentite.

Fab. Ora veramente non potrei. (volgendosi a Fluts)

Cam. Approfittiamo del momento. (si apre la porta, entra, e richiude.) . Flutt (trattenendo Fabio per un braccio) Che

non potete, che non potete? Quando fate Ell'il Direttor della Posta, ed esigete da me tanti denari per le mie lettere, dovete sentirmi . A me manca la lettera del Banchiere Aurelio, una lettera, che deve portar-mi dei fondi considerabili, e ci è, ci deve essere.

Fab. Ma, Signore, non c'è, e come mancano a voi le lettere di Aurelio, mancano a Erminio, mancano a Agabito, mancano...

Flutt E che mi citate voi questi pazzi? A loro non deve scrivere, e a me deve scrivere, dunque che prova...

Fab. Prova moltissimo, prova, che il pacchetto delle lettere di Aurelio non è stato gettato alla posta. Naturalmente il Servitore o l'ha smarrito, o se n'è dimenticato.

Flutt Può essere .

Fab. Ma, Signore, date udienza all' uomo di mondo, all' uomo di gabinetto ...

Flutt Per altro quel briccone del Servitore anderebbe castigato, e poi Aurelio è un pazzo; il buon Negoziante porta le lettere alla posta da se: farò una protesta contro di Aurelio. Ma giacche siamo qui soli, Sig. Fabio, vorrei dirvi una parola.

Fab. Potreste scegliere un altro momento... Flutt No, gli altri momenti debbo impiegarli ne-

gli affari miei. Voi avete una figlia da maritare, ho un partito da proporvi per lei.

Fab. E chi , Signore?

Flutt Un giovine adattatissimo, ingegnoso, in-"dustrioso; il Sig. Camillo . . .

Fab. Come! Un Corriere a mia figlia? Una figlia del Direttore ... della : tall .

Flutt S1, una figlia di un Direttore, ch'è stato Corriere, sposi un Corriere, che diventerà Direttore.

Fab. Non sarà mai, non c'è il mio decoro.

Flatt Eh, che nei matrimoni si cerca il pane, non il decoro. Non baratterei i Zecchini, che ha Camillo, con tutti i vostri titoli. Fab. Non sarà mai, non sarà mai. Che si di

rebbe di me?

Flutt Si direbbe una cosa nuova: che avete mes-

so giudizio.

Fab. No, no assolutamente.

Flutt Siete pazzo, ed io coi pazzi non perdo il tempo, dunque...

Cam. (verso la porta nell'atto, che la chiude)
Saranno ubbiditi. Son servo, Sig. Flutt.
(salutandolo.)

Flutt Finora ho parlato per voi inutilmente a Fabio: avevo promesso di farlo, e vi ho servito. Egli nega come una bestia di acconsentire alle vostre nozze con sua figlia, io non glie ne parlo più, perchè temo di dovergli dire qualche parola poco cortese.

Cam. Dunque, Sig. Direttore, mi credete indegno d'imparentarmi con voi?

Fab. Il mio grado mi fa avere altre mire.

Cam. Non replico sul grado vostro; che se fosse per l'interesse, io volontieri rinuncierei ad ogni dote.

Fab. Tutti affettano questo disinteresse, ma poi

quando siamo ad effettuare...

Cam. Signore, sarei pronto a farvene una rinuncia anche adesso per man di Notaro, se l' ora della partenza, che si avvicina, mi permettesse...

Flutt Come! Dovete partire, e non mi dite nul-

la, e non pensate ai miei pacchetti, che vi danno dell' utile, e pensate a rimuncia-re una dote? Siete uno scimunito. Pensa bene Fabio di non darvi sua figlia, non siete uomo da prender moglie. Venite, venite a prender li miei pacchetti,

Cam. Ma ... lasciate ...

Flutt Venite, vi dico, (lo strascina a forza) e voi Sig. Fabio avete ragione di cercar un altro marito per vostra figlia. ( parte con Camillo.)

Fab. Ed io incomincio a dubitare, che avrei torto se glie la negassi quando rinuncia alla dote. Ma la disuguaglianza del grado, la dignità della mia carica... Per Bacco ! Che brutto contrasto fa il decoro coll' interesse, e sono incerto chi resterà vinci-

Fine dell' Atto Secondo.

im , min I is

t and the nul-, id

### عارضا وفارط وفارطا وفارطاه فارطان والمطاوفا

# ATTO TERZO

# SCENA I.

Erminio, poi Trivella:

Erm. E sarà vero, che da tante parti mi si dovrà dire, che la mia Commedia è caduta? Angelica non me ne dice nulla, Aurelio non me ne ha scritto... è impossibile intanto, che un pezzo così faticato abbia d'avere un esito infelice. Alt il Mondo è pieno di maligni, la mia gloria comincia a destare invidia... Ma Angelica quando potrò io vederla?

Triv. Ah, siete qui, Signore? Già me lo figuravo, che presto dovevate aver bisogno di me. Voi siete qui senza saputa del Sig. Fabio.

Erm. E' vero.

Triv. Vorreste parlare con chi v'interessa, ma questo non si può.

Erm. Ma tu che dici?

Erm. Ma tu che dici ?

Triv. Dico, Signore, che ad onta, che voi siate meco poco generoso, da me in questo punto deve dipendere la vostra buona sotte. Signore, benchè non si debba per questa sera ne vedere alcuno, ne con alcuno parlare, io ho avuta segreta istruzione di dar subito avviso quando foste qui giunto, acciò madamina vi possa vedere.

Erm. Dunque tu sei nel segreto?

Triv. Sicuramente.

Erm. Avvertila dunque subito.

Triv. Ma in questo momento non so se sarà combinabile, è troppo di buon'ora. Erm. Ma a un'ora di notte non partono?

Triv. Chi?

Erm. I Forestieri.

Triv. E questo che significa? La Sig. Flami-

Erm. Flaminia!

Triv. S1, mi ha detto, che l'avvertissi, ma bisogna, che cerchi il punto di poterlo fare, che il Fratello non se ne avvegga.

Erm. (da se) [Ah, costui di che parla?]

Triv. Non ostante ci proverò ad avvertirla in questo punto.

Erm. No, aspettate pure...

Triv. Vi voglio servire, e per questo lascierò un altro affare.

Erm. Ma no ...

Triv. Ma sl, ma sl, e se mi riesce vi consolo in questo momento; ma poi non mi siate ingrato. (parte.)

### SCENA II.

# Erminio, poi Agabito.

Erm. Assolutamente, prima, che costei venga, voglio rivedete Angelica. Chiame-

Agab. Bravo, Sig. Erminio, siete ancor voi nella curiosità di vedere il Maresciallo; ma già il Sig. Fabio cercherà di allontanarci tutti.

Erm.

Erm: Il) Maresciallo? Ma credete poi, che questo forestiere lo sia? (da se) [Che sciocco è il Zio di Angelica!]

Agab. Se lo credo? Ne son sicuro, ho avverato tutte le mic congetture di questa mane.
Con un poco di interrogazioni suggestive, con un poco di mezze parole dalla famiglia del Governatore ho saputo tutto. So anche per qual motivo gli si da la liceuza di andare avinti... so tutto, ma non posso dire di più.

Erm. (da se) [Oh Cielo! E se questi è il Maresciallo, Angelica perchè è con lui? Pur troppo questo Zio, a cui non mi ha voluto presentare... Quanti sospetti...]

Agab. Voi però vi affliggete troppo della nostra disfatta, la cosa non è poi tanto grande. Si è salvato qualche poco dei bagagli, i cannoni non sono tutti tutti perduti.

Erm. (da se) [ E pur troppo Angelica mostrava inclinazione soverchia pei Militari ; ma non è capace d'un' infedeltà . Fosse stata

rapita.]

Agab. Ed io, vedete, son giusto, e nell'affare non incolpo totalmente il Maresciallo, perchè l'uomo il mestiere della guerra lo sa. Ma, caro mio, si distrae un poco troppo negli amori, nelle galanterie...

Erm. (con forza) Amori ... galanterie . . .

Mgab. S1, s1. Ma che venite dalla Mecca, non sapete, che questo è stato sempre il suo debole? Protettore di tutte le donne di Teatro....

Erm. Di teatro? Oh Dio, oh Dio!

Agab. Ma voi vi agitate tanto perche credete, che duri la guerra. Non vi affliggete. Con tutta la disfatta qualche trattato di pace incomincia ad esserci.

#### , me fi li ne SCEENA antill, him. postagi de impris umbili la calentaca p

# Baminia, e detti vi e c

Flam. Sro. Erminio, Sig. Agabito, vi saluto . (piano ad Erminio) [ E che fa qui questo importuno?]

Erm. Nol so .

are a of out ; The

Agab. Schiavo, Sig. Flaminia. Presto presto avremo maggior libertà di vederci, partiranno i vostri Ospiti.

Flam. (piano ad Erminio.) [Voi siete molto " turbato . V' incomoda la presenza di co-. . . stui del c . o ser . . .

Erm. No .

Flam. (sempre piano) [ Benchè io non faccia sgarbi a veruno, quando sia per tranquillizzarvi dirò chiaro al Sig. Agabito, che se ne vada.

Erm. No, no. (da se) [ La gelosia mi divora .

Agab. Il nostro amico sta molto torbido.

Flam. Vi dirò, Signore, scusate, ma voi non .

sapete ...

Agab. Non so? So benissimo tutto. So, che la sua Commedia ad Altavilla è andata a terra., ma non bisogna avvilirsi per questo, impiegate in altro i vostri talenti. Avete voglia di faticare, scrivete una gazzetta, vi daro io lumi, notizie... tion they will are souther to have able to the

Tom. IV.

K

### SCENA IV.

### Fabio, e detti .

Fab. Ma per Bacco, Sorella, che ne anche questi pochi minuti, che hanno da correre prima della partenza dei forestieri, vogliate lasciar la camera libera, è troppo. E voi Signori, in altro tempo siete padroni di casa mia, ma in questo momento favorite di ritirarvi.

Agab. Sig. Fabio, con me usate un tratto impulito, e ricompensate assai male le notizie, di cui sono prodigo verso di voi. Credete, che se avrò voglia di vedere il Maresciallo, non saprò vederlo giu abbasso quando parte? Lo vedrò, lo vedrò. (parte.)

Fab. E voi, Sig. Erminio, favorite ...

.Erm. Che io mi allontani da questo loco? Che crudeltà!

Fab. Crudeltà, e che dite? Scrivete versi forse?

Cosa ci entra la crudeltà quando vi dico,
che vi allontaniate da queste camere?

Flam. (da se) [ Poverino . . . l' amore lo trasporta] (poi forte) Fratello, compatitelo.

Fab. Ma che ci entra la compassione? Ritiratevi voi nelle vostre camere, ed ella Signore, se ne vada.

Erm, (da se) [Ah, mi avesse tradito. La sorprenderò mentre parte, mi vendicherò... ma non è possibile, mi ama troppo. (parte.)

Flam. Povero Erminio, lo ha tanto confuso, che neppure mi ha guardato.

Fab.

Fab. E voi non vi ritirate?

Flam. Vado, barbaro Fratello. (parte.)

Fab. Barbaro Fratello! E quell'altro mi chiama crudele? E ci sarebbe pericolo, che quel bardassa per estro poetico si fosse innamorato di mia Sorella, che gli può esser madre? Ah non mi mancherebbe altro che un Cognato poeta per porre il colmo alle miserie della mia casa.

# SCENA V.

### Camillo, e detti, poi Trivella.

Cam. Sio. Fabio, la sedia si sta attaccando, io partirò fra momenti, ma prima voglio farvi vedere chi sono. Eccovi in questo fo glio la rinuncia, che io faccio della dote di vostra figlia. Avrete ora più coraggio di negarmela?

Fab. Ma ... io ... il vostro rango ...

Cam. Ma l'azione generosa, che io faccio, non eguaglia forse quelle distanze, che possono correre fra noi?

Fab. Amico... io... non vorrei... ma il decoro, ma la mia carica... ma alla Corte che diranno di me?

Cam. Come! Esiterete ad accettare il partito, che io vi faccio? Voi vi abusate della circostanza, in cui mi vedete, ma crediatemi, che ad onta, che mi si strappi il core, mi scorderò di vostra figlia. Troverete voi un partito più adattato alle vostre idee, ma troverete ancora chi vorrà conto di

di quelle sostanze, che voi avete dissipate, e che...

Fab. Piano piano, non vi riscaldate, combiniamo una cosa con l'altra, procuriamo; che questa circostanza di avere in casa il Maresciallo giovi ai vostri avanzamenti l'Impegniamolo, ch'egli vi ottenga dalla Corte un posto più onorifico, e appena, che lo avrete ottenuto, vi prometto mia fielia.

Cam. Ma perchè questa dilazione?

Fab. Il mio decoro, la mia dignità...

Triv. Sig. Direttore, giunge in questo momento una Staffetta, cali all' Officio, che deve parlare con lei.

Fab. Vado, vado. (parte.)

Cam. Trivella, procura di chiamare Eleonora, vorrei vederla prima di partire.

Triv. Vi servo, ma ...

Cam. Eccoti uno scudo.

Triv. Non ci entravano questi complimenti. (lo prende, e parte.)

Cam. Assolutamente bisognerà fare l' ultimo tentativo, giacchè l' interposizione di Flutt non giova, giacchè la rinuncia non basta.

#### SCENA VI.

Eleonora, Trivella, e detti, poi Flutt.

El. Camillo caro, temevo di non rivedervi prima della vostra partenza. Cam. E mi credevate capace di lasciarvi senza ri-

vedervi? Sappiate...

Triv. Signori, io so il mio dovere, so, che dovrei ritirarmi, ma non vorrei, che venendo sopra il Sig. Direttore...

Cam. Anzi, Trivella, resta, avvertici se lo sen-

ti venire in qua.

Triv. Mi rincresce, che la porta dell'altra scala
è aperta, perchè giù nell'entrone sono già
venute le gubbie dei Cavalli.

El, Eh di là non viene veruno .

Cam. Sappiate, cara, che io ho offerto a vostro Padre una rinuncia della dote.

El. Oh Dio! E tanto fate per me?

Triv. (da se) [Il Padrone glie ne dà due quando rinuncia la dote; lo spiantato non se lo lascia scappare.]

Cam. E tanto non basta. El. Come! spiegatevi.

Cam. Udite ...

Flute VI trovo finalmente. E sono queste le ore da pensare a frascherie? Invece di ricordario de miei gruppi state facendo l'amore, e voi Signora avete molto torto a distratlo cost, perché se per sospirare vicino a voi si scorda delle cose, che gli danho guadagno, si ridurrà un miserabile. Se gli voleste bene da vero ...

Cam. Ma non vi riscaldate così.

Triv. [Vediamo se mi riesce di mandar via costui.] (da se) Signore, non sapete, che

è giunta una Staffetta?

Flust E a me che importa? Io non vado appresso alle pazzie delle nuove. Già quel fanatico di Agabito mi aveva afferato con queste corbellerie: per fuggirlo sono venuto dall'altra porta. Animo presto, Sig. Camillo, ecco qui due gruppi, fatemi la Ri-

cevuta, l'ho portata scritta, andate allo Scrittojo, metteteci la firma.

Cam. Subito. (si accosta allo scrittojo.)

El. (seguendolo) Ma spiegatemi... ditemi...

Flutt Signorina, gli volete far scrivere un nome per un altro? Eh non lo seccate in questi momenti...

Cam. Ecco sottoscritto.

Flute E sottoscrivete senza leggere, e fate una ricevuta senza confrontare la roba, che ricevete? Voi andate a ridurvi il capo delli scimuniti.

Cam. Dunque confrontiamo.

Flust Quando una cosa ve la do io, vi è bisogno di confronto? Mi offendete.

El. Ma, povero Camillo, come si ha a regolare? Se si fida di voi alla cieca fa male, se non si fida fa male.

Flutt Di me si deve fidare.

Cam. E di voi mi son fidato.

Flute Ma la maniera, con cui lo avete fatto, mostra; che con ogni altro aveste agito così, e fidandovi di tutti anderete in malora. E voi pensate a pigliar moglie?

### SCENA VII.

## Li suddetti, poi il Conte Lelio.

Triv. MA, Signore, qui non si può venire velso la porta.

Co. Lel. Lasciani passare. Signori, allegria allegria, ho avute le nuove della vittoria. A pieni voti sopra tredici dei ventisette punti, sopra il fidecommisso di Martino senza za appellazione sopra... Ma, Sig. Flutt, voi siete qui? La Staffetta, che è giunta aveva dei pieghi per voi, e il Sig. Fabio nell'andare alla Fortezza ha mandato in cerca di voi., Mi ha detto un tale in segreto, che vi sieno delle cose interessanti pel commercio, fallimenti, fughe, che so 10...

Flutt E quella bestia di Fabio non mi fa cercar

qui

El. Ma' come poteva sapere, che qui foste? Flutt E quel fanatico di Agabito mi dice, che sono nuove di guerra? Tutti i pazzi hanno a capitare davanti a me per farmi disperare, Volo, alla Fortezza. (parte.)

Co. Lel. Ho avuto una letterina di congratulazione con questa Staffetta, ma la scrittura, e la sentenza deve essere nella lettera del Banchiere Aurelio. Ma io già mi figuro come la sentenza incomincia.

El. (che intanto avrà parlato piano a Camillo)

Dunque tentiamola, vediamo se questo

Maresciallo volesse interessarsi per noi.

Cam. (risponde piano) [Se lo possiamo indurre solo a dare delle speranze a vostro padre...]

Co. Lel. Per un piacere, scommettiamo qualche bagattella, e se io sbaglio, voglio perdere moneta doppia. Sentitemi. Il primo punto...

Triv. (da se) [Ah, bisogna fare, che Camillo abbia speso bene lo scudo, adesso la finisco lo.] (viene avanti, forte) Sig. Conte Illustrissimo, per amor di quel Giudice, che gli ha dato la sentenza in favore, abbia un tantino di discrezione. Si figuri per K 4.

un momento, che questi due Signori siano il Giudice, e P Avvocato di una capsa , che il Tribunale abbia il segreto, che ci sia poco tempo da informare; perche il Sig. Camillo parte fra momenti, e che per- 13 ciò un terzo presente di incomodi mili importuni, li secchi, e perciò faccia la grando zia di lasciarli in pace...

Co. Lel. Sei pure il caro pazzo. Se fosse vero Sig. Eleonora ... or sg or orbert

El. Felicissima notte.

Cam, A rivederla al mio ritorno. Triv. Vede, che è vero quel, ch'io dico.
Co. Lel. No, non voglio essere importuno, viole

... sono schiavo. (parte.)

Triv. Signori, questo intrigo ve l'ho, levato, ma odo il rumore del legno in cortile ; bisogna che vada a porre in ordine quel y che occorre, giacchè mi figuro, che la vostra partenza sarà fra momenti. (parte.)

## SCENA VIII.

Li suddetti, poi Angelica, ed Aurelio . 3 .15 Cam. Non vi è tempo da perdere. Avviso i

forestieri, che è l'ora della partenza, e subito.

El. Volete, che io resti qui?

Cam. Sì, e aggiungete le vostre alle mie preghiere. Signori, Signori, il legno è in ordine, bisogna partire. (alla porta.)

El. Camillo, parlate voi, che a me manca il C recoraggio, and a del . 425

Cam.

Cam. Se in questi momenti s' impegnano per noi, quando vostro padre ritorna ; una raccomandazione, che facciano, otteniamo il suo assenso, ci diamo la mano...

El. Ma voi poi partirete?

Cam, Come farne a meno ? ...

Ang. ( col Cagnolo in braccio) Povero Joll, esci 

Aur. ( con berretta da viaggio sopra gli occhi , ed involto in un gran tabarro ). Ma qui vi è altra gente ?-

Cam. Venga, Eccellenza, in questo momento si

allestisce tutto.

Ang. E i nostri bauli son pronti? Avvertite , che il mio baule, quello verde sia bên legato, ch'è il mio . Sig. Zio , non è · vero ?

Aur. St. [ Camillo , ( piano accostandosigli ) chi e è quella giovine?]

Cam, E' la figlia del Direttor della Posta, ed uniti dobbiamo pregarvi...

Aur. Ma non vi ho io prevenuto, che non voleva veder veruno?

Cam. E vero, ma Eccellenza, da voi solo dipende in questo punto la mia felicità. El. Signorino, Camillo ha bisogno molto della

protezione di vostro Zio, ajutatelo, Ang. Ci serva bene per istrada, che lo ajutere-

mo. Ma frattanto, Sig. Zio, perchè non si va?

Cam. Ancora tutto non è in ordine, ci avvertiranno subito, che lo sia. Intanto alla vostra bontà io raccomando la cosa più interessante, che al mondo abbia. Amo da qualche tempo questa fanciulla figlia del Direttor della Posta, e ne sono corrisposto. Nulla si opporrebbe alle nostre nozze, solo il padre me la nega, perche la mia carica non è egulae alla sua. Se voi Signori v'impegnate di farmi ottenere alla Corte un qualche avanzamento, il nostro matrimonio è concluso, e noi siamo felici. Giacchè la sorte ha voluto, che vi abia prestata la mia servitti, fatemi trarre un frutto da questo felice incontro, impegnatevi...

Aur. Si, volontieri farò tutto.

Ang. Vi consoleremo, vi consoleremo, parleremo al Sovrano. Povero Jolì, eccoti la ciambelletta.

El. Ah, Signori, se volete consolarci davvero, la grazia maggiore, che vi chiediamo è quella, che voi parliate a mio padre, lo assicuriate della protezione vostra, ed octeniate da lui l'assenso, perche si facciano le nostre nozze, e ci diamo la mano prima della vostra partenza.

Cam. Non ci negate questa grazia, parlate...

Aur. Sig. Camillo, udite in disparte quello, che devo dirvi. Signorina, perdonate, lasciate, che a lui segretamente risponda. (piano a Camillo) [E non vi ho detto io, che non voglio veder il Direttore della Posta?]

Cam. Ma, Eccellenza, io non posso partire s'egli non torna, s'egli non mi consegna il piego: ora deve a forza vederla...

Aur. Ed io vi dico, che vederlo non voglio, e se voi fate in modo, che io m'incontri con lui, ve ne pentirete.

El. Signore, mi pare, che suo Zio si riscaldi contro Camillo?

Ang.

Ang. Non vi turbate, mio Zio è fatto così, è piuttosto caldo.

Cam. (sempre piano) Ma, Eccellenza, il Direttore di qui dovrà passare.

Aur. Dunque ritorno nella camera.

Cam. Ma di li poi dovrà uscire.

Jur. (da se) [Oh Cielo, che confusione!] Bene io calo giù, e mi chiudo nel carrozzino. La scusa del mal di capo fa, che io possa restar il dentro celato, non fate appressar lumi...

Cam. Ma il Direttore già la conosce.

Aur. Mi conosce?

Cam. Sì, e tutti lo sanno, ch' ella è il Sig. Maresciallo; dunque è inutile, che si nasconda, parli per me...

Jur. No, non debbo lasciarmi yedere, io vo-glio calare nel carrozzino, a favor vostro parlerà mio Nipote. Nipote, il mio male alla testa cresce orribilmente, qui in piedi non posso stare, vado frattanto a chiudermi nel carrozzino, quando viene il Direttore parlate voi per me caldamente a favore di questi due amanti, assicuratelo della mia protezione, e che tutto speri da me, purchè accordi le loro nozze. Vi aspetto abbasso; addio Signorina.

Cam. Vengo servendovi. (partono.)

# SCENA IX.

# Le suddette, poi Flaminia, poi Fabio .

El. Dunque la mia sorte dipende da voi? Ang. E la vostra sorte è sicura, Al Cara

El. Voi mi consolate. Qual fortuna vi ha condotto in casa nostra?

Flam. Brava, Signora Nipote, lo dirò al Sig. Camillo, che voi in sua assenza state in conversazione con questo amabile Signorino El. Camillo non s' ingelosirà per questo.

Flam. Oh fosse il mio poetino, darebbe nelle furie. Avete veduto questa mane, Signore, come si agitava per avermi trovato con voi ? Ang. Davvero, è stata cosa grande; ma io non

posso dar gelosia a Camillo, anzi attendo qui il ritorno del Direttore, cui a nome di mio Zio farò le più calde istanze, acciò gli conceda in isposa la Signorina. Sarà per me una gioja il poterla render felice .

Flam. E se tanto v'interessate per l'altrui felicità, non potreste...

Ang. Che cosa?

Flam, Render felici anche degli altri?. Nipote, parlate per me, che mi faccio rossa. Ang. Povera fanciullina!

Fab. Eccomi finalmente... Oh, Eccellenza, e il Sig. Maresciallo ?

Ang. Mio Zio afflittissimo dal mal di capo è già chiuso nel carrozzino, aspettando il momento della partenza.

Fab. Oh Cielo! Sua Eccellenza ha fatto malissicity !

mo a calar giù così presto, giacchè il Comandante della Fortezza ni ha ordinato, che il Corriere non parta, finche non venga qui il. Negoziante Flutt a consegnarmi alcuni suoi ordini. E' meglio, che torni sopra...

Ang. No, le scale gli fanno troppa pena.

Ang. Fermatevi. Egli nell' atto, che vi ringra-

Fab. Prega! Sua Eccellenza comanda.

Ang. Vi chiede, che acconsentiate alle nozze di vostra figlia con Camillo.

Fab. Ma il posto, ch' egli occupa ...

Ang. Degli onorifici suoi avanzamenti lasciatene la cura a mio Zio. Tutto otterrete dalla sua protezione.

Fab. Non so che dire... ubbidiro. E questa memoria, che avevo stesa per me... Ang. Datela a me.

Ong, Datera a me

### SCENA X.

# Camillo, e detti, poi Erminio, poi

Cam. OH, Sig. Direttore, siete tornato. Il Sig. Maresciallo è impaziente di partire. E sua Eccellenza vi ha parlato in mio favore?

El. Pur troppo, e pare ...

Ang. Si, dovete sposarvi subito.

Fab. Ma subito ...

Ang. Così vuole mio Zio. Fab. Chi può contraddire. Datevi la mano.

Cam.

Cam. Siete mia .

El. Oh contentezza!

Flam. Eccellenza, compisca l'opera, interceda per me presso il Fratello, e faccia, che un secondo matrimonio renda due altri felici .

Fab. Secondo matrimonio! Con chi?

El. Naturalmente col Sig. Erminio . Fab. Eh, ci mancherebbe altro con un poeta affamato.

Triv. (trattenendo Erminio) Ma qui non si vuol nessuno.

Erm. No, voglio entrare, voglio vederti, barbara, che mi hai tradito, che lasciandoti offuscare dalla nobiltà, e dalle ricchezze, hai abbandonato l'amante il più tenero, il più fedele.

Ang. (da se) [Oh Cielo, costui mi scopre.] Cam. Con chi l' ha questo vate?

Fab. E che venite a fare queste pazzie 'in casa mia?

Flam. Perdonatelo. Un' ingiusta gelosia lo accieca.

Erm. Come ingiusta?

Flam. Sì, ingiustissima. Se mi trovaste con questo Signore, io lo scongiurava ad intercedere per voi la mia mano, io...

Erm. Eh, che non parlo di voi, parlo di colei ... (accennando Angelica.)

El. (sorpresa) Colei?

Cam. Delirate?

Fab. Ma partite di qua.

#### SCENA XI.

Flutt, e detti.

Flutt (entra con impeto ) Dov'e, dov'e quell'iniquo?

Cam. Chi cercate, Sig. Flutt?

Flutt I forestieri .

Cam. Ecco . (accennando Angelica.)

Flutt No, l'altro... Cam. E' giù nel carrozzino.

Flutt La casa è circondata, non temo.

Fab. Sig. Flutt, mia figlia ...

Flutt Lasciatemi andare,

Fab. Ma sentite. Mia figlia è sposa di Camillo, lo negai all'intercessione vostra, ma ho dovuto accordarlo a quella del Maresciallo.

Flutt Avete fatto da quel pazzo, che siete. L' avete negata a un galantuomo per accordarla a un briccone.

Fab. Ma il Maresciallo proteggerà questo matrimonio.

Flutt Si, dalla forca . Pazzo! (parte.)

Cam. Che parlare è questo? Erm. E tu taci, perfida donna?

El. Donna!

Flam. Donna!

Erm. Sì, costei è quell' Angelica ...

Ang. Scendo a raggiunger mio Zio per allontanarmi da questo pazzo, (s' avvia per partire .)

#### SCENA XII.

Il Conte Lelio, Agabito, poi Flutt, ed Aurelio fra' Soldati, e detti.

Agab. CHE confusione! Che precipizio!
Fab. Ma, Signori, chi qui vi chiama?
Co. Lel. E voi siete qui?
Agab. Non sapete, che si avvera tutto quel, che ho predetto?

Cam. E che mai?

Agab. Un distaccamento di Soldati sta giù abbasso, arrestando il Maresciallo... Se l' avevo detto, che il processo si ha da fare.

Fab. Che dite mai?

Ang. Oh Cielo! Che accidente! Sig. Camillo, siate voi testimonio, che tutta la roba del baule verde è la mia, che il Sig. Aurelio non ci ha che far niente...

Fab. Aurelio! chi?

Flutt (che ritorna parlando ai Soldati) Fatelo restar qui sopra, acciò giù abbasso non siegua tumulto fin che arrivano li Birri per

portarlo nelle carceri.

Aur. (cercando di coprirsi il volto condotto dai

Soldati) Oh Dio! Che sarà di me? Fab. Chi vedo! Il Sig. Aurelio!

Flam. Aurelio! Ah traditore, mi sento morire.

(si butta su d' una sedia.)

Co. Lel. Aurelio qui! E la prima rata della mia

Erm. E la paga della mia Commedia?

Agab. E i gazzettini delle mie nuove?

Flutt Eh tacete tutti con queste pazzie; e tu,

briccone, rendimi conto delle mie Cambiali, rendimi conto del mio denaro.

Aur. Ah, Sig. Flutt, pietà. Compatite un uomo, che lasciatosi sedurre dalla passione verso una donna indegna, voleva sagrificare ad essa l'interesse degli amici, come ha sagrificato la propria riputazione. Rovinato da costei ...

Ang. Parli bene . Difendetemi , Erminio .

Aur. Rovinato da costei incominciavo a vedere li miei affari in disordine, e per supplire alle sue sfrenate voglie mi sono risoluto di fuggire, portando meco le sostanze dei miei amici. Sig. Flutt, non temete, nel mio Carrozzino vi è di che soddisfare i miei debiti.

Ang. Cioè il baulo verde è il mio, non è vero, Sig. Camillo?

Cam. Io non so nulla.

Aur. No, Sig. Flutt, tutto il denaro, che troverete, è mio, e dei miei Creditori.

Ang. Ahi, che tradimento! Prendete il Cane mi vengono le convulsioni, acqua... (fa dei motti . )

Erm. (corre a soccorrerla) Oh Dio, si ammala! Aur. Ajutatela ...

Fab. E pensate a quell' indegna?

Flam. E questa perfida mi toglie due amanti in un punto...

Cam. Eleonora mia, che ne dite?

El. Che a noi soli ha giovato questa canaglia. Co. Lel. E voi, Agabito, che dicevate, ch' era

il Maresciallo ferito...

Agab. Sono di que' piccioli equivoci, che nelle nuove grandi si prendono qualche volta.

Tom. IV.

I. SCE-

#### SCENA ULTIMA.

### Il Sergente, e detti.

Serg. Sig. Flutt, qui dirimpetto sono già pronti i Birri per ricevere la consegna dei rei.

Venite voi due.

Jur. Eccomi. Non mi spaventa la pena, ma mi lacera il rimorso di averla meritata . Sig. Flaminia, ecco il momento, in cui soffro il gastigo di aver mancato alle promesse, che con voi avevo contratto. Voi, e vostro Fratello dovete esultare delle mie pene.

Fab. Un mio pari non è capace di farlo. Flam. Ed io vi compiango.

Flutt Io non compiango mai i bricconi, compiango gli sventurati.

Aur. Oh Dio, avete ragione. (parte fra i soldati.)

Serg. Signorina, favorisca di alzarsi, e venga...

(ad Angelica.)

Ang. Come, io in carcere? non sara mai, pensate a quel che fate, ne renderete conto a Milord Puff, all' Ambasciator di Persia, al Chiaus di Marocco...

Serg. Eh, fatela venire a forza, non date udienza a queste dicerie. (alli Soldati, li quali alzano a forza Angelica dalla sedia, il cane gli cade dal seno, ed essa parte gridando.)

Ang. Povero Joll, ti sei fatto male? chi avrà cura di te, chi penserà a darti da mangia-re... (parte.)

Erm. Ci penserò io, povera bestiola, io ti manterterro come una memoria di colei, che adorero sempre, benchè infedele. (la segue, e parte.)

Co. Lel. Povero cane! mantenuto da un poeta si vorrà dimagrar molto.

Triv. (che sopraggiunge) Sig. Flutt, s'incomincia il perquiratur al Carrozzino, vuol venir giù abbasso?

Flutt Eccomi, eccomi. Camillo, venite anche voi. Signori, potreste servire da testimoni? Agab. Vengo volentieri, nei bauli ci sarà qual-

che gazzetta.

Co. Lel. Ci fosse la copia della sentenza della mia

lite. Flutt Ci saranno quattrini, e quattrini miei, e

non queste corbellerie, andiamo.

Cam. Addio, Sposa, prima di partire ritornerò a
salutarvi.

Fab. Ed io, come Direttor della Posta, devo esser presente a tutto, vengo con voi.

El. Dunque qui resteremo sole?

Flam. Si, ma voi sola, e contenta: ed io sola, e infelice.

Flutt Sarete sempre infelice, finche in quell' età avrete voglia di far l'amore. Andiamo. (partono.)

Fab. Quante vicende, quanti avvenimenti nel corso di poche ore! E poi non dovrò io insuperbirmi della mia carica, quando tante diverse cose in un giorno, e tante interessanti avventure possono accadere nell' Officio della Posta?

Fine del terzo, ed ultimo Atto.





ΙL

# SOVERCHIATORE.

COMMEDIA

DI TRE ATTI IN PROSA.



# RERSONAGGI.

IL DUCHINO LIVIO SUO figlio.

IL PRESIDENTE EUGENIO.

LA MARCHESA CLARICE.

LA MARCHESINA LAURA SUA Églia.

IL CONTE ALESSANDRO.

RIDOLFO SEGRETARIO del Duca.

FABIO MAESTRO di Casa del Duca.

AURELIO FAMIliare della Marchesa.

GRIFONE CAMERIERE FAVORIO del primo Ministro.

Servi, che non parlano.

L'azione segue in quella Città, in cui piacerà agli Spettatori supporla.

### ΙL

# SOVERCHIATORE.

# ATTO PRIMO.

### SCENA I.

Camera in Casa del Duca. Ridolfo ad un tavolino, che scrive, poi il Duca.

- Rid. It stava assai meglio al feudo. Nelle poche ore, che abbiamo qui passate, ho avuto molto da faticare. La fatica però non
  mi rincresce; mi rincresce il non poter
  comprendere se il Duca gradisca, o no la
  mia assistenza. Sono già quindici giorni,
  che mi trovo presso di lui, e ancora non
  mi ha detta una parola con gentilezza.
  Forse il suo naturale sarà così fatto, forse...
- D. T. Avete disbrigate le Lettere? Rid. Poco manca.
- D. T. Segretario, bisogna, che vi accostumiate ad esser sollecito; io voglio esser servito con prestezza.
- Rid. L'assisterò con tutta la celerità possibile; ma, anche volendo, io non potea terminarle, perchè su queste due lettere Vostra L 4

Eccellenza non mi ha spiegate le suo tenzioni per la risposta, (dà due lette Duca.)

D. T. Vediamo. A questa si risponde.cos! ccra una latiera.) Che insolenza! 1 :
vassalli di Rocca Bruna vorrebbero, contribuissi al risarcimento delle stre.
Oh bella! In un feudo dove non mai, dove ne anche ho un palazzo, h pensare alle strade. Si rompano il cc a me che preme?

Rid. E per l'altra che debbo rispondere?

D. T. (guardando la lettera) Ali 31. La Dusa mia Cugina mi raccomanda un Armio secondo genito. Ringraziatela detenzione, e scusatevi con pulizia, dicle, che per ora non posso gavarmi d. sta spesa. È che spesa egualmente le, e grave!

Rid. E le sembra grave l'onorario, che el rebbe di otto zecchini al mese?

D. T. Gravissimo. Quanto credete voi, c. dia al mio cuoco? Quindici Zecchini

al mio primo Cocchiere? Dodici.
Rid. E vuol paragonare un Ajo con un cu

Rid. E vuol paragonare un Ajo con un con un cocchiere?

D. T. Un cuoco economo, un cocchiere es and support in irecano altro utile che un Ajo, il mi recano altro utile che un Ajo, il mare del mio figlio un letterato; esta mare del mio figlio un letterato; esta mobile letterato è un soggetto insoffirmo.

Quando il mio secondo genito sa quando il mio primo genito, mi basta.

Rid. (da se) Si contenta di poco.

D. T. E il biglietto al Presidente l'avete s'accesto?

Ri alla da

Rid. Eccellenza st. (gli presenta un foglio.)
D. T. (leggendo) Oibò, Oibò. Come vi entra-

D. T. (leggendo) Oibò, Oibò. Come vi entra no questi titoli?

Rid. Si tratta di un primo Magistrato. Poi anche il Sig. Principe Aurelio mi gli faceva scrivere così.

D. T. Scordatevi, Segretario, del formolario delle persone, che avete per l'addietro servite.

Rid. Assistite, Eccellenza.

D. T. (dopo un momento di pausa quasi abbia rilevate le parole di Ridolfo.) Il mio rango è assai diverso da quello del Principe; levate dunque tanti titoli. (seguita a leggere piano.) Ah non serve, che mendichiate pretesti perché io non vado da lui. Basta che sappia, che ho bisogno di vederlo, e deve venire. Figuratevi, è figlio di un Servitore di Casa mia.

Rid. (sorpreso) Il Presidente figlio di un Servitore?

D. T. Si. Il suo padre serviva da Avvocato il mio.

Rid. Cioè, assisteva.

D. T. (con un sorriso sardonico.) Finalmente ho capito. Voi dunque, Sig. Segretario, non mi servite, mi assistete?

Rid. Eccellenza sì.

D. T. Ma io per altro vi pago. Rid. Cioè mi da un onorario...

D. T. Cioè i miei denari . Chi dà denari , paga: Chi è pagato, serve . Sig. Segretario carissimo , state meno sull'etichetta , se volete proseguire ad essere al mio servizio.

Vado ad esaminare alcune carte , può darsi , che dopo vi abbia da comandare qual-

che altra cosa. Il biglietto al Presidente riformatelo, e poi speditelo. (parte.)

#### SCENA II.

Ridolfo , poi il Duchino Livio , poi Fabio .

Rid. Ir. Duca è un gran Signore, ma se non salva il mio decoro, lo lascio. I miei pari non servono. (cominciando a scrivere) Questo biglietto...

D. L. Segretario, siete occupato?

Rid. Eccellenza sì, scrivo un biglietto per ordine del Sig. Duca.

D. L. Sarà lungo?

Rid. Mediocremente.

D. L. Ma io non posso aspettare. Datemi udienza, vi sbrigo subito. Ho bisogno, che mi rivediate questa letterina, che ho scritto.

Rid. Dia. (prende la lettera, e non sa leggere.)
Co...co...car... Non capisco, Eccellenza.

D. L. Quanto siete bestia! Non sapete leggere,

dice, core mio.

Rid. (piccato con calore.) Mi meraviglio. I pari miei sanno leggere le carte di chi sa scrivere. Qui ci sono quattro lettere di

D. L. Che gran male! Ci fossero di meno, avreste ragione. Via, correggete, e segui-

tate.

Rid. Sig. Duchino, e per chi mi ha preso? Questa è una lettera amorosa, io non rivedo

co-

cose simili, non sono tali le mie incombenze.

D. L. Oh bella! E non ci servite da Segreta-

Rid. Io l'assisto come Segretario, ma l'aver mano in simil razza di lettere non entra nel mio impiego.

D. L. Se siete Segretario dovete far lettere d'ogni sorte, ed io voglio, che mi accomodiate questa, e che se non va bene la rifacciate da capo.

Rid. Non lo farò mai.

D. L. E si che lo farete, altrimenti ...

Rid. Non son capace di far cose, che mi rechino disonore, a qualunque costo.

D. L. (alzando la voce) Ed io voglio cosl; voglio...

Fab. (con premura affettata) Cos'è, cos'è questo strepito? Signorino, perchè va in collera?

D. L. M' inquieto con questo sciocco, che non mi vuol servire, non vuole...

Rid. Parli bene, Eccellenza. Se ho negato di assisterla, è stato perchè mi dava un' incombenza... basta, non mi faccia parlare.

D. L. Parlate pure . Fabio , il Sig. Segretario si picca , perchè volevo , che mi rivedesse una lettera , che voglio mandare alla Marchesina Laura .

Fab. (piano al Duchino.) Eccellenza, volevo giusto avvertirla, che la Marchesina, c sua Madre sono anch'esse arrivate in Città

D. L. (con allegria forte) Davvero, davvero!

Ed ho buttato tante ore a scrivere questa lettera! Ora non serve più, vado a ritrovarle.

Fab.

Fab. Ma non la vorranno ricevere.

Di L. La Marchesina Laura non vorrà ricevermi? Lo dirò a papà, e mi ricevera per forza. Non ho piu bisogno di voi, Sig. Seccatore. (al Segretario, e parte.)

### SCENA III.

# Li suddetti, poi il Duca Tancredi.

Rid. Se ne avesse avuto bisogno, sarebbe stato lo stesso. Che vi pare? Chiedermi, che m' intrighi in una corrispondenza amorosa?

Fab. Sig. Segretario mio, chi serve bisogna, che chiuda gli occhi, e faccia di tutto.

Rid. (inquietato) E chi serve si regoli pur così,

ma io non servo.

Fab. (con ironia) Già, già. Io per altro ho sempre tenuto il sistema di compiacere i padroni, e me ne sono trovato bene.

D. T. E' spedito il biglietto?

Rid. Eccellenza no.
D. T. Me lo figuravo. Ora veggo, che ve la divertite in conversazione con Fabio, e poco fa alzavate la voce come se foste stato nella scuderia. Ve lo avverto: il tuono di voce così alto non posso soffirilo nella gente di servizio.

Rid. (con impagienza da se sospirando) [Oh...]

Io non mi diverto, Eccellenza, e se poco fa alzavo la voce col Sig. Duchino, e-

D. T. Con mio figlio parlavate in quel tuono!

E qual maniera ardita è la vostra?

Rid.

Rid. Ma, Eccellenza, per discolparmi bisognerà, che le sveli tutto. Mi alterai per onestà, per zelo... Sappia, che il Sig. Duchino è innamorato.

D. T. Innamorato mio figlio! (con angustia)
Innamorato! Pensasse a qualche matrimo-

Fab. Oibò, Eccellenza, non si metta in agitazione, non è affare di matrimonio. Il Sig. Duchino ha un capriccetto per la Marchesina Laura; ma si figuri, non pensa a matrimonio, cerca di divertirsi.

D. T. Ah, com'è un oggetto di divertimento, lasciamolo fare: povero ragazzo, è l'età

sua

Rid. Sappia però V. E., (ed a me era noto prima, che avessi l'onore di assisterla) che la Sig. Marchesa Clarice in sua Casa non ci vuole il Sig. Duchino.

D. T. (alterato) Non ce lo vuole! Le farà onore se ci anderà, e ci anderà a suo dispetto. Via, scriveste al Presidente?

Rid. Non ancora.

Fab. Su questo proposito dovrei dire a Vostra

Eccellenza qualche cosa d'importanza.

D. T. Segretario, andate a scrivere il biglietto nelle vostre camere, e poi speditelo. Già senza sopraccarta.

Rid. (si alza, raccoglie le carte, e dice forte.)

Obbedisco. (poi da se partendo.) [Con questo Signore il mio decoro non è salvo.]

### SCENA IV.

# Fabio, ed il Duca.

D. T. CHE avete a dirmi?

Fab. Perdoni, Eccellenza, se il zelo mi fa entrare in cosa, ch'è fuori del mio officio. Jeri sera appena giunto mi trovai in un luogo, ove si parlò della sua causa contro il Conte Alessandro, e si diceva, che facilmente Vostra Eccellenza la perderà.

D. T. Ah, ah, la perderò? quanto sei buono! Fab. Ma rilevavano, che il Conte ha delle ra-

gioni fortissime.

D. T. Le abbia, o non le abbia, io non cerco mai quando litigo se il mio Avversario ha ragione. La lite la vincerò. Il Conte è già abbandonato dai suoi legali. Uno lo ha lasciato per un intímo, che gli ho fatto giungere all'orecchio, l'altro per un certo regaluccio oggi alla proposizione della causa fingerassi malato. Il Conte, già sai, che per quelle parole, che ardì rispondermi tre mesi indietro, quand' io gli dissi, ch'era un temerario, ebbe l'ordine di non più accostarsi alla Capitale, onde ...

Fab. Ma giusto una persona informata mi disse, ch' egli ha fatta una supplica, e gli è stata spedita una licenza per ritornare.

D. T. Fabio mio, mi piace il tuo zelo, ma conosci poco la mia previdenza. So tutto, e l'avveduto mio Curiale ha saputo intercettare la lettera, che portava al Conte il permesso del ritorno. Egli non verrà, e

la sua causa sarà abbandonata da tutti , e perduta.

Fab. Ma la ragione la dicono tanto chiara, che i Giudici da loro stessi...

D. T. Oibò. Già il Presidente del Consiglio è nuovo...

Fab. E questo appunto si spaccia per favorevole al Conte.

D. T. E per qual motivo son' io tornato in Città? Il Presidente è creatura di casa mia, fra poco lo aspetto qui, gli parlerò; cento zecchini accomodano tutto. Fabio mio, il litigare è un'arte, e la borsa del denaro la insegna: hai altro da dirmi?

Fab. Vari Artisti, saputo il ritorno di Vostra Eccellenza, mi attorniano per esser pa-

gati.

D. T. Bricconi, cacciali al Diavolo, non voglio pagar veruno. Fab. Ma coi denari, che abbiamo portato con

noi dal feudo, si potrebbe... D. T. Quelli voglio rinvestirli. Col frutto poi

di mano in mano si pagheranno costoro quando mi sarà comodo.

Fab. D'un' altra cosa debbo avvertirla . Quell' Ottavio, quel benestante del suo feudo, che parti una settimana indietro, so, che ha fatto dei Memoriali contro Vostra Eccellenza per i danni, che fanno i cinghiali nelle campagne, per le violenze, che usano i guardacaccia, per la privativa, che 'vuol' avere dell' incetta del frumento, e per altre cose. Egli ha una procura della Comunità, e le sue istanze tendono a far formare un processo.

D. T. Briccone! Si pentirà di questo passo, e

se ne pentiranno con lui gl'indegni miei Vassalli. Questo affare però deve pendere innanzi al primo Ministro; fatemi chiamare Rampino, il suo Cocchiere, quello, che mi fece ottenere l'esilio del Conte, è un galantuomo, è discreto, si contentò di venti zecchini, onde ora ...

Fab. Ma Rampino è decaduto. Adesso nell'animo del Ministro domina il Sig. Griffone.

D. T. Chi è costui?

Fab. E' una persona di garbo, Forse lo avrà conosciuto. In altri tempi cantava le canzoni per la Città, poi fu Lacchè, poi Servitore, poi Cameriere, ed ora è il tutto del Ministro.

D. T. Va subito a chiamarmi costui.

Fab. Ubhidisco. (parte.) D. T. E il Segretario ancora non viene col biglietto; anderò io ad affrettarlo questo impasto di flemma. (parte.)

### SCENA V.

Camera in Casa della Marchesa Clarice.

# La Marchesa Clarice, ed Aurelio.

Aur. To le dico, Signora, che imiti l' esempio degli altri, che faccia produrre le sue ragioni, ricorra, litighi...

M. Clar. Aurelio mio, non sono in grado d'ingolfarmi in una lite. Vedova, sola, non ricca, non debbo arrischiarmi in affari scabrosi, che potrebbero togliermi la pace.

Aur. Ma dunque si ha da soffrire tante vessazio-

Zioni, tanti danni senza poter ricorrere?

M. Clar. All vooi siete giovine. Solfirre, e tacere è ciò, che al mondo debbono imparare a fare i più deboli per esser meno infelici. Vedete il Conte Alessandro; per la sua lite quante angustie già soffre?

Aur. E dunque avria dovuto cedere alle pretensioni, alle soverchierie del Duca? Avria dovuto lasciarsi spogliare di tutto il suo avere?

M. Clar. Non dico questo, ora la cosa era ridotta al punto, ch' egli doveva disendersi;
ma se egli il primo non suscitava delle
pretensioni, il Duca non si sarebbe inasprito.

Aur. Ma chi è questo Duca, che contro lui non vale ne legge, nè ragione? E' alfine un unomo come tutti noi, e se ha un poco più di denari non per questo deve calpestare tutti. E se tutti pensassero come da lei si pensa, diverressimo suoi schiavi; ma il Sig. Conte non pensa così, ed anche per le ragioni di questa casa spero, che un giorno...

M. Clar. Egli non entra nei nostri interessi.

Aur. Ma quando avrà sposata la Signorina...

M. Clar. Ah. (sospira.)

Aur. Perchè sospira?

### SCENA

# La Marchesina Laura, e detti .

M. Lau. Aurelio, del Conte Alessandro ci sono nuove?

Aur. Già ho detto alla Sig. Marchesa, che sono andato alla posta, e non vi è lettera veruna.

M. Lau. Oh Dio! Il core mi predice tristi avvenimenti. Che in questo ordinario, in cui cade la decisione della sua causa, egli non iscriva, non può essere cagionato che da una malattia.

M. Clar. Anzi non avrà potuto scrivere a noi, perchè avrà dovuto molto scrivere ai suoi legali. Figlia cara, accostumatevi a non dolervi di disgrazie immaginarie, Pur troppo ci tocca nel mondo a soffrirne tante reali. Aurelio, andate a preparare le carte della nostra esigenza.

Aur. Che sarà ben piccola, per buona grazia del Sig. Duca, che c'impedisce di vendere i generi, per poi un giorno strapparceli di mano a mezzo prezzo. E si ha da star quieti? Toccasse a me vorrei far cose di foco.

M. Clar. Ma tocca a me, e bisogna soffrire. Aur. Lo so, lo so; per altro la mia macchina

ci patisce. (parte.)

M. Laur. Quanto mi piace il naturale risoluto del nostro Maestro di Casa,

M. Clar. E questa, che a voi piace, e che chiamate risoluzione, è forse l'unico suo difetto, ed io, che posso dire di aver edu-

cato questo giovine, ho rammarico di non avere saputo frenare il suo impeto.

M. Laur. Che il Conte Alessandro loda tanto ...
M. Clar. S1, perchè ogni simile ama il suo simile.

M. Laur. Ma, Sig. Madre, che vorrà dire, che del Conte non vi son lettere?

M. Clar. Non so indovinarne la cagione. (da se) [approfittiamoci di questo momento.] Cara figlia, bisogna, che incominciate ad accostumarvi a non cercar più ad ogni is stante le nuove del Conte.

M. Laur. (con gran sorpresa.) Come! perchè

parlate...

M. Clàr. Non vi agitate, e ascoltate. Io vidi nascere la vostra passione per lui, e ad esa non mi opposi. Fgli era in grado allora di sposarvi; non vi era cosa, che si opponesse alla vostra unione, e perciò non vi distolsi da quell'onesta corrispondenza, che poteva farvi conoscere il cuore di un uomo, con cui sembrava foste destinata a viver per sempre. Ora le cose cambiano; i suoi interessi. ...

M. Laur. Come! E perchè egli perde una lite, perchè diviene povero dovrò abbandonarlo? No. Vivremo poveri insieme, divi-

deremo ...

M. Clar. Figlia, non modellate le vostre idee su quelle dei Romanzi. La povertà è pur troppo un ostacolo alla felicità di due conjugati. Il caldo dell'amore non mantiene la vita, e se la mantenesse ancora, l'amore dopo il matrimono s'illaguidisce. 7:

M. Laur. Ah no, cara Madre, io amerò eternamente il Conte. M. Clar. Questo è il linguaggio della passione Buon per quella moglie, che resta eternamente l'amica, e, non l'amante del marito. Figlia, io non voglio vedervi ridotta alla mendicità.

M. Laur. Ma i nostri beni ...

M. Clar. E che, possoqo forse bastare pel mantenimento di una famiglia? Dai fidecommissi una barbara legge vi esclude, il mio vedovile finisce con me.

M. Laur. Ma non abbiamo ...

M. Clar. Ben poco, e quel poco potrebbe forse con una lite esserci tolto dal Duca. Egli anche contro di noi ha qualche pretensione.

M. Laur. Ah, quell' indegno meriterebbe d'esser levato dal mondo. Dice bene Aure-

lio ...

M. Clar. Aurelio è uno stolto. E se il Duca avesse delle buone ragioni contro di noi, può rimproverarglisi, che ricuperi il suo in giudizio?

M. Laur. Cioè subornando i Giudici...

M. Clar. Ma che dite! Che sapete voi di subornazione? Accostumatevi a non pensar male.

M. Laur. Ma come! E le soverchierie, che usa

col Conte Alessandro?

M. Clar. Ancorché fossero vere, non per questo sarebbe meno stolta la proposizione di Aurelio. Il Cielo vuole, che vi siano dei caratteri inquieti, acciò i buoni si esercitino nella pazienza.

M. Laur. Ma la speranza dell'eredità, a cui un giorno...

M. Clar. Sono cose lontane.

M.

- M. Laur. Ebbene, si differiranno fino a quel tempo le nostre nozze.
- M. Clar. No, figlia, si tronchi ora la vostra corrispondenza, e quando si avvereranno le speranze, allora piuttosto potra riassumersi. L'esilio del Conte vi ha fatto già provare quel distacco dalla sua persona, clie poteva essere il momento più crudele. Oria a poco, a poco...
- M. Laur. (piangendo) Oh Dio, mi sento morire. Povero Conte! Ma dunque la sua causa è sicuramente perduta? Non mi diceste
  pure, che avevate scritto al Presidente...
  che la sua risposta non era del tutto decisiva in contrario... che...

M. Clar. Sl, figlia, l'ho raccomandato, e spero anzi, che il Presidente qua venga i e do raccomanderò di nuovo; ma ho troppo motivo di temere...

### SCENA VII.

Il Conte Alessandro, e detti.

Con. (frettoloso) Sig. Marchesa vi saluto. Laurina adorata, vi rivedo pure una volta.

M. Clar. Come! Voi qui?...

M. Laur. (sorpresa) Conte, Conte mio... M. Clar. Voi qui ad onta del divieto...

Con. E qual divieto? Dovrà dunque spingersi la soverchieria al punto, che io debba esser lontano, debba lasciare abbandonati quegli interessi, da cui tutto dipende il mio stato?

M 3

M. Clar. Che avete mai fatto? Voi vi rendete

Con. Ma io ho spedito una supplica al Presidente per ottenere il permesso di ritornare per qualche giorno. Non ho avuto risposta, e però...

M. Laur. Ah, non avrete avuto risposta, perchè vi sarà stata negata la grazia.

Con. Ma dunque si vuole a forza la mia rovina, si vuole a forza, che un prepotente inghiotta tutte le mie sostanze?

M. Clar. La vostra causa è molto pericolosa, e voi intanto coll'aver trasgredite all'esilio; andate incontro ad una pena maggiore, e sicura.

Con. Ma io sono venuto di nascosto, e solo, niuno m' ha veduto prima, che qui giun-

M. Clar. E come niuno vi avra veduto? il palazzo del Duca e due passi di qua distante.

Con. Io era in un legno chiuso.

M. Laur. Dunque non l'avrà scoperto veruno, e qui puo restare celatamente, e con sicurezza.

M. Clar. Questo anzi è il luogo più pericoloso per lui. Attendo qui il Presidente, lo attendo per parlargh in vostro favore. Se sa, che voi qui siete, può questa vostra mancanza rovinar tutto; ma perchè non prevenirmi, che volevate far questo?

Con. Perchè mi avreste sconsigliato dal farlo. M. Clar. Quest' è un eccesso d'imprudenza temer

fino di ricevere i buoni consigli .

M. Laty, Ma., Sig. Madre, può essere, che il

M. Laur. Ma, Sig. Madre, può essere, che il permesso l'abbia avuto...

,

### SCENA VIII.

Aurelio, il Duchino Livio, e detti.

Aur. (di dentro) PERDONI, perdoni, voglio prima far P ambasciata.

M. Clar. Ecco il Presidente. Conte, andate nell'

M. Laur. Celatevi per amor del Cielo.

Con. Ma ...

M. Clar. Andate, andate. (il Conte entra nell' altra camera.)

M. Laur. ('da se) { Oh Dio! E chi avrà cuore di manifestare al Conte l'idee di mia madre?}

D. Liv. (entra, liberandosi da Aurelio, che gli viene appresso trattenendolo) Voglio entrare a vostro dispetto.

M. Clar. Sig. Duchino, e che vuole qui?

Aur. (riprendendolo per un braccio) Ed io sono
figura con tutto il suo ducato di fargli sal-

D. Liv. Birbante!

M. Laur. (da se) [Aurelio gli dasse in capo.]
M. Clav. Fermatevi, Aurelio, andate via, e řispettate...

Aur. Chi vuol rispetto, rispetti.

D. Liv. Briccone!

Aur. Obbedisco alla padrona, che a voi... ba-

D. Liv. Dirò al Sig. Padre, che ti faccia basto-

Aur. (partendo) Ed io senza dirlo al Sig. Padre...

M. Clar. Andate via ; dico... 110/2 sq.

Aur. Parto. (da se) [ Ma qui è entrato il Conte, e dov'è? Oh facesse le mie vendette!]

D. Liv. Sig. Marchesa, licenziatelo subito quel briccone, e che un'altra volta, che io venga qui, non ce lo trovi.

M. Lau. Fate voi a meno di venir qui, e cost non ce lo troverete.

M. Clar. (con gran serietà) Sig. Duchino, per qual cagione ci onora di questa visita Ha IV, qualche cosa da comandarci, favorisca dirlo con sollecitudine, perché noi siamo occupate.

D. Liv. Io non ho niente da comandarvi. Sono we venuto qui per vedere la mia bella Lauri-

na, sediamo.

M. Clar. Si sta bene così. Signore, altre volte M le ho detto, che in nostra casa savorisca di non incomodarsi a venirvi. D. Liv. Lo so; ma questo s'intende in campa-

gna, in città è un'altra cosa; voglio anzi, che ci vediamo spesso, e voi ci avrete gusto di vedermi, Laurina mia.

M. Lau. Anzi l'opposto; mi spiacerebbe infinitamente, giacchè non so che farmi di voi.

D. Liv. Si vede, che siete ragazza, e non sapete cosa sono i Signori.

M. Clar. Mia figlia lo sa, lo sa, e se da lei siamo tanto distanti nelle ricchezze, non lo siamo nella pobiltà.

D. Liv. Che paragoni! Ma non disputiamo di questo, sediamo, e discorriamola un poco.

M. Clar. Le replico, che sono occupata.

D. Liv. E voi andate pure; basta, che resti Lau-

M. Clar. (da se) [E non posso farla ritirare

cne

che di là vi è il Conte.] Signore, le ripeto, che favorisca di partire, e che in casa nostra egualmente in città, che in campagna non ce la veggo con piacere.

D. Liv. Di voi poco m'importa, basta, che la bella Laurina...

M. Laur. A me, vi replico, voi siete odioso.
D. Liv. E così mi parlate, dopo che vi faccio

un onore di venirvi a trovare?

M. Clar. Ma quest' onore lo faccia ad altre, noi

non lo vogliamo.

D. Liv. Sapete, che siete ben discortesi, voglio

star qui, voglio star qui.

M. Lau. Sig. Madre, andiamo via noi.

D. Liv. (trattenendo Laurina) Vostra madre vada, ma voi restate.

M. Clar. Signore, aliontanatevi.
 D. Liv. No, voglio trattenervi qui per forza, per forza. (le prende la mano.)

M. Laur. Lasciatemi . (gridando .)

### SCENA IX.

Il Conte Alessandro colla spada in mano, e detti.

Con. Scostati di qua, temerario, o altrimenti... (minacciando.) D. Liv. Statevi fermo. (impaurito.)

Con. Poni mano a quella spada, insolente.

D: Liv. Non m' ingiuriate, che lo dirò al Sig.

M. Laur. Quietatevi, Conte...

M. Clar. Oh Dio! Perchè vi siete scoperto? Con. Parti in questo momento.

D.

D. Liv. Io voglio star qui.
Con. Ti costera la vita. O parti, o poni mano
alla spada.

D. Liv. (sempre facendosi scudo di Clarice.) E voi come siete ritornato dopo Pesilio, che vi ha fatto dare papà? Adesso, adesso mando un servitore ad accusarvi al Tribunale.

Con. Vacci tu stesso a fare il delatore, vigliacco. M. Clar. Ma parta, Sig. Duca.

D. Liv. Giusto adesso non voglio andar via per dispetto di quel fuoruscito.

Con. Io non so più raffrenarmi, e con questa spada... (va verso Livio, che segue a nascondersi dietro le donne.)

## SCENA X.

Aurelio di dentro, il Presidente, e detti.

Aur. (di dentro) IL Sig. Presidente.

Pres. Che strepito e questo! Conte, voi qui col-

D. Lio. Venite a tempo, Signore. Il Conte ardiva di minacciarmi colla spada, perchè bisogna, che lo sappia, che io sono uscito senza servitori.

Pres. Conte, e quest' uso fate voi della licenza, che avete ottenuta di ritornare in Città? Tornate per insultare un figlio del Duca?

M. Laur. (da se) [Respiro. La licenza il Conte l'aveva avuta.]

Con. Signore, la mia non è stata un'aggressione,

non è stato un insulto. Sappiate... M. Char. Sig. Presidente, bisogna, che io difen-

Clar. Sig. Presidente, bisogna, che 10 diten-

D. Liv. Credo, che, conoscendomi, ascolterete me prima di ogni altro, e sentirete con quanta audacia...

Con. Ma ...

Pres. Lasciate, che parli il Sig. Duchino.

D. Liv. Sappiate, che io. sono venuto a trovare queste Signore per trattenermici, per divertirmi un poco, perche la Sig. Laurina mi va a genio assai. A questo onore, che io ho fatto loro, hanno corrisposto nella più villana maniera, dicendomi, che non mi ci volevano, e hanno preteso di scacciarmi di casa. Figuratevi se io voleva soffiri questo affropto; ho voluto restar qui per forza.

Pres. È il voler star qui per forza non è un affronto, che voi fate a loro?

Con. Fremo ...

M. Laur. Tacete.

M. Clar. Lasciatelo parlare, che si accusa da se

D. Liv. 10 non ho fatto veruno affronto, restando qui. Un Signore mio pari, dice Papà, che onora i luoghi dove va. Dunque, mentre io volevo trattenere la Sig. Laurina pel braccio, è uscito il Sig. Conte, che già si sa, che ci fa l'amore, e vedete che bell'uomo da essermi rivale, e ha preteso di scacciarmi colla spada alla mano, perche già, com'ho detto, sapeva, che'non avevo i mici servitori, che altrimenti... Basta, ho io ragione?

Pres. La vostra difesa vi giudica. Sig. Duchino, nè il vostro rango, ne le vostre ricchezze vi danno diritto di andare a forza nelle case altrui. E sovrano ciascuno nella

sua casa, e voi dovevate obbedire alla Sig. Marchesa, partendo, e non dovevate insultare sua figlia. Il Conte, che ha preso la difesa di queste Dame, ha agito da Cavaliere, andate.

D. Liv. E voi mi date torto? Siete davvero un bel Giudice! ....

Pres. Son chi sono, e compatisco la vostra sciocchezza, andate.

D. Liv. Ma parlate con rispetto.

Pres. Andate, vi dico. D. Liv. (da se) [Sono mortificato . Costui , e

tutti me la pagheranno.] (parte.) Pres. Sig. Conte, voi poi mal conoscete la natura della vostra causa, venendo così tardi a patrocinarla, dopo, che sono corsi già cinque giorni, da che vi fu spedita la licenza di ritornare.

Con. Signore, il mio candore porta, che vi confessi un reato, che realmente non ho.

M. Laur. Tacete .

M. Clar. Lasciate, che parli.

Con. Sappiate, ch' io la licenza non l'ho mai ricevuta, e finalmente disperato mi sono risoluto di venire anche non avendola.

Pres. Ma come! Se ho veduto io la lettera, che dalla Segretaria di grazia vi si è spedita.

Con. Non ho ricevuto lettera veruna .

M. Laur. Neppur le nostre?

Con. Neppure .

17

Pres. Mi nascono molti sospetti, saprò chiarirmi. Conte, la vostra causa si decide questa sera, andate da voi stesso a parlare ai vostri Giudici. Di legale non siete digiuno, e sempre parlerete meglio dei deboli .. difensori vostri; non perdete tempo, an-

date, ma badate bene di non incontrarvi col Duca, o con alcuno di sua famiglia; potrebbe essere la vostra rovina, come poteva esserla l'accaduto, s'io qui non mi ritrovava.

Con. Non ho termini bastanti per ringraziarvi .

Pres. Non vi hanno luogo i ringraziamenti; la vostra istanza era giusta, onde io non ho fatto che il mio dovere patrocinandola : Andate, andate, Sig. Conte.

Con, M'inchino al Sig. Presidente; Signore, vi saluto . ( parte . )

M. Laur. (da se) Almeno mia madre non ha avuto tempo di parlargli. E chi sa, che non vinca la causa? Pres. Sig. Marchesa, vorrei dirvi una parola a

solo. M. Laur. Mi ritiro, son serva del Sig. Presidente. (parte.)

### SCENA XI.

### La Marchesa Clarice, ed il Presidente.

M. Clar. lo desiderava di vedervi, e perciò vi ho incomodato. Vi avevo già per lettera raccomandata la causa del Conte Alessandro; volevo farlo di nuovo a voce, perchè assai m' impegna, perchè ...

Pres. Non andate innanzi. Io, che già mi figurava, che questo fosse l'oggetto di vostra chiamata, ero risoluto di non venire. Marchesa mia, chi raccomanda una causa fa torto al Giudice, e mostra o di volerlo, o di temerlo ingiusto. M.

M. Clav. Ma vi è da sperare pel Conte? )
Pres. Il nostro Tribunale ha il segreto. Per al-

tra cagione io vengo da voi. Voi siete donna, ma siete nobile, saggia, e virtuosa.

M. Clar. Mi confondete .

Pres. Dunque potete anche serbare in voi un arcano, che mi giova di confidervi. Il Sovrano m' impone d'informarmi sopra la cattiva condotta, che tiene il Duca nel suo feudo. I suoi vassalli ricorrono, diesono, che egli li opprime, citano dei fatti, dei quali dovete esser voi consapevole. Di alcuni però non è ancor tempo di favellare. Uno dei ricorsi è, ch'egli impedisca la libera vendita dei prodotti della terra. Voi possedete dei beni nel suo feudo, voi dovete saperlo, voi dovete soffrime, è penchè non v'unite cogli altri a ricorrete è. Siete forse esente dalla comune oppressione?

M. Clar. Io, Signore, veramente di queste cose non m'intendo... non conosco... ( si con-

fonde.)

Pres. Oh quanto è vero, che i Sovrani sono spesso a totto tacciati d'inquistizia! Le oppressioni; che frano soffirire i grandi, non giungono fino alle loro orecchie. Il timore soffioga le voci degli oppressi. Ma voi, Sig. Marchesa, non dovete temere.

M. Clar. (confusa) Io non temo... ma non vorrei, che il Duca... che qualche male ve-

nisse...

Pres. Sareste mai nel numero di quelle persone, che piuttosto, che svelare un delitto, lasciano, che l'innocenza sia conculcata ?

Quan-

Quanti pregiudizi ha in ciò il Mondo, Le persone oneste si fanno un dovere di non dire il vero, quando sono interrogate sull'altrui malvagità: dicono di non vonere il mal di veruno. Falsa idea! Non vogliono il male di un empio, ma coll'impedire il castigo di lui, vogliono il male di mille innocenti. Signora, nel vostro silenzio stesso rilevo, che molta verità dev'esserci nell'accusa. Voi già non direste di più, ma il vostro Maestro di Casa mi permetterete, che lo interroghi? Egli, che maneggia i vostri affari, dev'essere al giorno di rutto.

M. Clar. Ma non vorrei... E' un giovine mol-

Pres. E' onesto ?

M. Clar. St .

Pres. Questo mi basta. Saprò da lui quello, che voi non volete palesare. So, che anche voi soffrite molto, e quasi loderei la vostra moderazione, se non portasse seco il danno altrui. Aurelio è di là, vado a parlare con lui.

M. Clar. Fate quel, che vi aggrada, vi son serva. (parendo, poi torna indierro) Ma, Signore, per qualunque cosa io soffra, non intendo, che sia turbato il Duca, e che per me si faccia...

Pres. Per voi, non dubitate, nulla farò, ma farò tutto perchè siano sollevati gli oppressi, e nel castigo della prepotenza la giustizia trionfi.

Fine dell' Atto Primo .

## ATTO SECONDO

### SCENA I

La Camera solita in Casa del Duca.

Griffone, e Fabio.

- Grif. VI dico, che non aspetto di più. Il vostro Sig. Duca si vede, che col dimorare nel feudo ha perduto l'idea delle convenienze. Mandarmi a chiamare, mandarmi a chiamare a quest'ora, non offrirmi di mangiar la zuppa con lui, e poi farmi aspettare...
- Fab. Ma, Sig. Griffone mio, non mi pare, che l'aspettare un Signore della qualità del mio Padrone vi debba essere tanto grave. ricorderete . . .
- Grif. Mi ricordo, che sono il favorito di un primo Ministro, e questo mi basta; e poi non voglio far cattive azioni: questa è l' ora, che io soglio stare in casa, e avrò l' anticamera piena di gente.
- Fab. L'anticamera! Che, ci avete l'anticamera voi? Come cambiano in pochi mesi le cose! Quando io vi vidi l'ultima volta, abitavate in soffitta, avevate l'appartamento a mezzo colli piccioni...
- Grif. Sciocco! Allora stavo là sopra, perchè mi divertivo con quelle bestiole; adesso il Pa-

drone mi ha ceduto un quartierino nel piano nobile.

Fab. E s'è lecito, chi ci avrete ad aspettarvi in

anticamera?

Grif. Oggi veramente non vi saranno persone di gran prentura. Ci avrò un Colonnello, che forse lo passerò Brigadiere, un Marchese, che vorrebbe far dichiarar principato il suo feudo, un Consigliere, che dimanda ritirarsi con gl'intieri suoi assegnamenti, e qualcun altro, che viene ad implorar piccoli piaceri da me. Ma io assolutamente me ne vado, e come non permetto, che gli altri faccino anticamera a me, io non la faccio ad altri.

Fab. Ma aspettate, Signore. Ho inteso un momento indietro il rumore di una carrozza in cortile, senz' altro è il Padrone.

Grif. Io vi replico, che me ne vado, e se il Duca vuol nieute, ditegli, che a quest' ora
soglio essere in casa, che puo passare da
me. Per altro in segreto a voi confiderò, che per lui ci sono dei guai, e per
verità io non mi sento troppo portato a
impegnarmi a suo favore, e questo tratto
usatomi di avermi fatto aspettare, mi finisce di disgustare. Sentite, Fabio, io sono un uomo fatto così ; la buona grazia è quella, che mi lega, giacchè per l'
interesse, grazie al Gielo, non ho bisoguo.

Fab. Ma come! In tanto poco tempo avete cambiato così stato?

Grif. Fabio mio, questa è la vicenda di chi ha talento. Nelle corti si stenta un poco, ma poi si forma una fortuna.

Tom. IV. N Fab.

Fab. (da se) '[ Maledetto! Talento, e non sa leggere.] Ma ecco il Padrone.

# SCENA II.

### Il Duca, e detti .

D. T. (entra col cappello in testa) É tutto deve andare a traverso. Addio, Fabio. Chi è quest'uomo, è quello, che ho mandato a chiamare?

Fab. Eccellenza sl, è il Sig. Griffone...

D. T. Oh, addio, Griffone. Vi voglio parla-

Grif. (piccato pel saluto del Duca risponde con alterigia.) Ma io ho fatto due ore d'anticamera, e adesso bisogna, che me ne vada, le son servo. (da se) [ Hanno ragione coloro, che dicono, che questo Duca è un cattivo soggetto.]

Fab. Aspetti per un momento, Sig. Griffone, quanto dico una parola a Sua Eccellenza (dice piano al Duca.) [Sig. Duca, badi; questo birbante vuo! esser trattato con dolcezza, è un baggiano, non bisogna disgustarlo, perchè contro Vostra Eccellenza ci sono molte accuse.]

D. T. (piano) [Lo so pur troppo. Ma dovrò

avvilirmi con costui?]

Fab. Bisogna farlo anche per economia, così spenderà meno...

D. T. Vassalli indegni, li farò pentire. (da se.) Grif. Ma in somma debbo aspettar più?

D. T. (prendendo a forza un tono d'ilarità.) Sig. Griffone mio, perdonate, io non sa peva chi foste, aveva preso un equivoco di nome, vi ho fatto aspettare, e...

Grif. Cosa in verità, ch'io non merito, Signore, perchè nell'anticamera mia non faccio aspettar veruno, e precisamente per questo motivo io bisogna, che parta subito.

D. T. Ma non potressimo mandare a dire, che voi non tornate, che non vi aspettino...

Grif. Ma poi mi si fa tardi per l'ora del pranzo, ho i mici affari...

Fab. (piano al Duca) [L' inviti a pranzo.]

D. T. (piano) [Ma non vorrei...]

Grif. (in tuono disgustato) Mi lasci, mi lasci andare, tornerò se potrò.

Fab. (piano) [Ma vuole il pranzo, lo inviti...

D. T. (piano) [La vinca il Diavolo.] Sig. Griffone, potreste mangiar una zuppa con

me?

Grif. In questo caso restero. Fabio, mandate un mio Servitore a casa a dir, che non torno, che si licenzi l'anticamera.

Fab. (da se) [ Servitori... anticamera... oh che prodigi fa il vento quando spira in favore!] (parte.)

D. T. Sig. Griffone, jo vi ho incomodato per cose assai rilevanti; ho bisogno, che mi assistiate presso il vostro padrone. I mici Vassalli, genti insaziabili, bricconi, che vivono del mio, so, che hanno fatto dei ricorsi al Ministro; vorrei, che voi con destrezza scopriste per qual verso egli prenda la cosa, e nel caso, che mi fosse contrario, cercaste di far valere le mie ragioni, e di volgerlo a mio favore.

Grif. Signore, mi rincresce il darvi una negativa, ma mi trovo con tanti affari sulle N 2

spalle, con tanti impegni già presi, che non posso contrarne dei maggiori. Ho già negato la mia assistenza al General Rinaldo, al Marchese Ottone, e a cento altri Soggetti, benche persone riconoscenti, che spontaneamente mi offrivano chi duecento, chi trecento zecchini per ottenerla; ma non posso, non voglio abusarmi dell' amicizia del mio Padrone...

D. T. Anch' io saprò essere riconoscente con voi. Via, impegnatevi in mio favore. Dite, vi sarebbe modo di far sl, che non si parlasse più di questi ricorsi? Favoritemi, e

vi replico, non sarò ingrato...

Grif. Sig. Duca, già non parlo per voi, perchè conosco, e venero il vostro grado, ma credetemi, che tanti altri mi hanno detto così, e poi ottenuto il favore, sono stati pur troppo ingrati; tanto è vero, che mi hanno ridotto al punto di dover fissar prima quel compenso, che vogliono dare all' assistenza mia, nè crediate già, che lo faccia per interesse, lo faccio per non inquietarmi dopo ...

D. T. (da se) [Oh che pazienza! ] Orsù, ditemi chiaro, cosa volete per prender sopra di voi, che il Ministro non dia orecchio

ai ricorsi contro di me?

Grif. Avete che fare con un uomo onesto.

D. T. (da se) [ Birbante, e con qual confidenza mi parla!]

Grif. Due sono le strade, per le quali potrò servirvi. O i ricorsi sono ancora sul tavolino del mio Padrone, e allora m' impegno di portarli via . E' cosa di poca conseguenza: centocinquanta, anche centoquaranta zec-

zecchini bastano; ma se poi queste carte non sono più sul tavolino, onde non posso fare andare la cosa in dimenticanza, ma debbo impegnare direttamente il padono in vostro favore, per meno di trecento zecchini non posso farlo, e vi assicuro, che per me pochi ne restano. Debo fare le mie divisioni, ed io al fin de'conti non guadagnerò che l'onore d'avervi obbedito.

D. T. Caro mio, sono un poco alte le ricognizioni, che pretendete.

Grif, Ma alto ancora è il servizio, che dimandate, e già vi ho detto, che mi fate grazia se mi disimpegnate da questa faccenda. Per farvi vedere quanto sono onesto, senza interesse veruno, vi do tutti i lumi, che posso. Il vostro affare è seriissimo; il mio padrone nel leggere quelle carte diceva: che prepotenze son queste?... bisognerà punitle.

D. T. Come! Il Ministro pensa così senz' aver' inteso le mie discolpe sull'accusa di pochi villani, della feccia del Mondo!

Grif. Ma costoro portano dei testimoni in loro favore autorevoli, e citano singolarmente una Dama di qualità, una certa Marchesa Clarice...

D. T. Come! Colei ardirà di parlare contro di

Grif. Che sappia io, che abbia veduto non vi è veruna deposizione di lei; ma naturalmente sarà interrogata. Basta, non voglio entrare in cosa veruna, guardatevi, il pericolo è grande...

D. T. No; Voi dovete impegnarvi per me: pen-N 3 serò io a tutto quello, che può farvi piacere. Guadagnerete...

Grif. Vi dico, ch'io non guadagno, che per me

non ci resta nulla...

D. T. Ma questa Marchesa Clarice, non so...
vorrei... Sig. Griffone, fra momenti anderemo a tavola, mi ritiro per determinare una cosa, che assai m' importa, vi
mando il Segretario, che vi terrà compagnia, assistetemi, e non dubitate... (parte.)

### SCENA III.

# Griffone, poi Ridolfo, poi il Duchino Livio.

Grif. Non dubitate... sempre dicono così; ma per non far dubitare, chi si regola bene, la metà del premio la paga innanzi; e se il Duca non mi dà un'anticipazione, uon speri il mio favore. Bisogna prendere sempre qualche cosa innanzi anche pel caso, che la grazia non riesca, acciò le fatiche non restino senza premio.

Rid. Eccomi, Signore, a servirla colla mia debole compagnia, finchè... Griffone, siete voi ? Come! Voi a pranzo col Duca?

Voi...

Grif. (da se) E ho da incontrar qui costui. (forte) Non vi entra tanta sorpresa, Sig. Ridolfo.

Rid. Come! Il mio padrone, che non mi vuole alla sua tavola, ci terrà voi, che cinqu' anni indietro servivate...

Grif.

Grif. Cinqu' anni indietro le cose andavano altrimenti, ed i passi, che ho fatto, mi costituiscono in un grado, che il Duca non mi fa poi tanto onore...

D. L. (che entra parlando da se.) [La rabbia mi divora.] Segretario, dov'è Papà?

Rid. E' ritirato nel suo gabinetto.

D. L. Voglio parlargli.

- Rid. Ora non vuole, ch' entri veruno; ma ha già ordinato in tavola, ed a tavola potrà vederlo.
- D. L. (da se) [No; mi voglio vendicar subito.] Segretario, chiamatemi due Servitori.
- Rid. Questo non tocca a me; e poi ora saranno occupati, debbono servire in tavola...

D. L. Bene, mi servirò di voi ...

- Rid. L'assisterò in quel che occorre...
  D. L. Sappiate... Ma chi è quello là, che ci
- sente! Mandatelo via.

  Grif. (da se) [Che Ragazzo insolente!]
- Rid. E' un loro commensale, è uno invitato dal Sig. Duca...
- Grif. Signore, sono un buon'amico di vostro padre, e se il Sig. Ridolfo mi avesse presentato a voi, come dovea, ora...
- D. L. Comunque sia, le cose, ch'io devo dire a Ridolfo, voi non dovete sentirle; onde favorite di andare nell'altra camera.
- Grif. Questo non è il modo di trattare. To son qui per far piacere a suo padre...
- D. L. I nostri pari li fanno, non li ricevono piaceri.

### SCENA IV.

### Fabio, e detti .

Fab. SIGNORI, è in tavola.

Grif. Sig. Ridolfo, mi conduca, io non so dove

Rid. Debbo sentire che vuole il Sig. Duchino.

D. L. No, no... andate servendo quel Signore, che io parlerò con Fabio di quello, che voleva da voi; già mi servirà sempre meglio di voi.

Rid. (da se) [Maledetto questo servire.] (parte.)

- Grif. (da se) [ Questo Duchino è male educato; in questa casa vi è poca gentilezza : Se debbo fare qualcosa pel Duca, tanto maggiore voglio, che sia l' interesse.] (parte.)
- D. L. Fabio, son divorato dalla rabbia. Sono stato dalla Marchesina, e mi ha scacciato..., il Conte Alessandro mi ha assalito..., il Presidente mi ha sgridato..., fremo di rabbia..., voglio vendicarmi..., voglio parlare a papà...

Fab. Oh che mai mi racconta! Ma non turbi il Sig. Padre, egli è già molto agitato.

D. L. E perchè?

Fab. Per mille ragioni, ha saputo il ritorno del Conte, e questo può pregiudicare assai alla causa.

D. L. Ma perchè non lo fa bastonare?

Fab. Qui non siamo al feudo; e poi ha anche agitazioni più grandi. Venga, venga a tavola, e dissimuli. Il Sig. Duca non ha bisogno d'essere inquietato di più.

D,

D. L. Ed io non avrò da vendicarmi?
Fab. Non dubiti, penserò io a tutto, venga, venga, e dissimuli per amor del Cielo. (parsono.)

#### SCENA V.

Camera in Casa della Marchesa Clarice.

Marchesina Laura, poi Aurelio.

M. L. E mia Madre ancora non torna? Oh volesse il Cielo, che non s' incontrasse col Conte, che non gli dasse la fatale sentenza del nostro distacco! Egli ne morrebbe di dolore, angustiato comb'e da tanti altri affanni. Pure il core mi dice, che la sua lite non sarà perduta, che non dovrà da me separarsi per sempre.

Aur. Signorina, le voglio dare una buona nuova. Ho veduto entrare il Conte Alessandro. Per l'amore si trovano i momenti anche in mezzo agli affari...

M. L. E vi pare, che io qui sola possa ricevere il Conte?

Aur. Perdoni, Signora, dice bene, ma posso restar qui io.

M. L. No, senza mia madre non debbo ricevere veruno.

Aur. Dunque si ritiri, che io tratterro il Conte fin che la Sig. Madre ritorna: dovrebbe tardare un momento.

M. L. Anzi no, Aurelio, pregatelo, che vada via, che non si trattenga...

Aur. Come! Che non si trattenga per vederla?

E che mai chiede ? Qual novità è que-

M. L. Aurelio mio, ditegli così, e tanto basta. Procurate, che faccia a mio modo; l'incontrarsi con mia madre potrebbe essere fatale per lui...

Aur. Si spieghi ... (il Conte di dentro) Si può

passare?

M. L. Oh Dio! Eccolo. Aurelio mio, procura, che parta. (si ritira.)

### SCENA VI.

### Il Conte, ed Aurelio.

Con. Entro, giacchè niuno mi risponde. Aurelio, dove sono queste Signore?

Aur. La Sig. Marchesa Clarice è fuori di casa per un affare, e la Sig. Laurina, non essendo-

vi la madre...

Con, Ha ragione, non è dover, che mi veda.

Aur. Bravi! Combinate a meraviglia tra voi due
nella maniera di pensare. A voi pare giusto quello, che a me pareva stranissimo.

Per altro la Sig. Marchesina vi prega di
allontanarvi di qua, di schivare d'incon-

trarvi con sua madre...

Con. E perchè?

Aur. Questo lo ignoro ancor' io.
Con. Sua Madre forse dovetà darmi qualche nuova funesta... la mia mente maggiormente si confonde... Che voglia pariarmi della mia. lite? Pur troppo ne prevedo vicina la perdita. Sono soverchiato da ogni parte.

Aur. Ma., dal Sig. Duca poco più ... ba-

sta... ho io certe cose in corpo... e... non posso parlare... che se potessi parlare ...

Con. Mi agita troppo quello, che mi fa dire Laurina. Non so che pensare ... Ma lo vuole? Ma mi prega di ciò?

Aar. Sl.

Con. Dunque l'ubbidisco. Mancava questa nuova incertezza agli affanni di un giorno così agitato. Laurina, non volendo, rende maggiore la mia angustia; l' incertezza è il più terribile dei mali . Ditele, che l' ho ubbidita. Vado...

Aur. L'ubbidienza è tarda; ecco la Sig. Marche-

sa...

### SCENA VII.

# Marchesa Clarice, e detti.

M. Cl. Conte, voi qui ? (Aurelio parte.) E così eseguite le insimuazioni del Presidente, così vi occupate di una causa, che, perduta, vi riduce alla mendicità?

Con. Signora, vano sarebbe, che io me ne occupassi di più. Ho adempito a quanto doveva . Uno dei miei Avvocati, già sapete, che avea rinunciata la difesa; l'altro, dopo avermi debolmente difeso in iscritto, oggi nega di farlo in voce: si spaccia infermo, ne anche mi è stato permesso di vederlo; già lo so, l'Avversario l' ha cor-

M. Cl. Non precipitate i giudizi. Con. Voglia il Cielo, che corrotti sieno solo i Difensori, e ancora non lo siano i Giudici. Uno ha negato di udirmi, due mi hanno freddamente accolto, l'altro mi disse, ch'era inutile ogni parola, che il-suo voto era già fissato; il Presidente sa il Cielo come pensi, ma nel tutto insieme già veggo, che non vi è più che sperare, e voi, Signora, dovete pensare lo stesso. Vostra figlia mi avea fatto vietare, che m' incontrassi con voi; avea forse timore, che mi confermaste questa fatale senten-

za . . . M. Cl. (da se) [ Laurina teme, che io parli al Conte, ed è pur troppo giusto, che in questo momento io gli parli, ] Conte, non riguarda la vostra lite quello, che voleva, che ignoraste Laurina; benchè pur troppo sia della vostra lite una conseguenza. Voi, dopo questa sventura, vi vedete ridotto ad avere appena quanto basta per vivere. Mia figlia non è ricca, dunque non è sperabile, che segua la vostra unione con lei senza rendervi infelici ambedue. E se quella corrispondenza, che passa tra voi, non ha più il fine del matrimonio, come posso io tollerarla, come potete continuarla voi?

Con. Oh Dio!... Che dite?... (con grande ab-

M. Cl. Vi dico quello, che con un foglio avrei voluto comunicarvi, se la vostra venuta non mi avesse fatto cambia r pensiero. Inopportuna venuta, se ad altro non ha servito, che a ravviare una fiamma, che deve estinguersi!

Con. Oh Dio! ... che dite? ... (come sopra.)

M. Cl. Mia figlia già ebbe da me questo funesto intimo...

Con. E che vi rispose? (con impeto.)

M. Cl. Mia figlia è obbediente...

Con. (incomincia con impeto, poi torna ad abbattersi.) Vostra figlia non mi ama... Vostra figlia. Ah no. Vostra figlia è savia; vostra figlia conosce, che non son nato per lei, che il Cielo... (tace per qualche momento.) E tante conseguenze dovrò io soffirire per l'ingiustizia, per l'oppressione... Ah, indegno Duca! Fin, che mi rapisti le mie sostanze, potei soffrirlo, ma ora...!

M. Cl. Conte, calmatevi. Conte, pensate a quanto da Cavaliere prometteste al Presidente... Riflettete...

#### SCENA VIII.

Marchesina Laura, e detti, poi Aurelio.

M. L. Sig. Madre, siete ritornata... Conte...

Il Conte piange... perchè?... Gli avete detto...

Con. Addio, Marchesina, addio per sempre.

M. L. Dunque ... il Conte... ha saputo...

M. Cl. Sl...

M. L. Che crudeltà!
Aur. Signore, perdonino il mio ardire. Che avvenne? Il Sig. Conte è partiro smaniando. Ma la Signorina piange? Sig. Marchesa, la veggo sbigottita! Per carità mi di-

cano che cosa è accaduto... Potessi io col

mio sangue...

M. L. Son persuasa del vostro buon cuore. Sig. Madre, mi ritiro, ho bisogno di piangere sola. (parte.)

Aur. E non vogliono andar a tavola?

M. Cl. Aspetteremo un altro poco di tempo. Aur. Ma qui qualche gran cosa vi è sotto . . . parli... parli... non mi faccia morir di

pena... M. Cl. La corrispondenza tra mia figlia, ed il Conte deve troncarsi per sempre...

Aur. (sorpreso) Che dice mai ? E perche? M. Cl. Perchè non possono sposarsi senza rendersi due infelici . (parte.)

### SCENA IX.

# Aurelio , poi Fabio .

Aur. OH Cielo! Quanto mi funesta il sentire una nuova simile! E due persone, che si amano tanto, che sembrano nate una per l' altra, dovranno dividersi per sempre l E di tutto è cagione quel maledettissimo Duca. La lite, colla quale egli opprime il Conte..., le soverchierie... Ma di la odo rumore, vediamo...

Fab. Sig. Aurelio, non trovando alcuno in anticamera, sono passato, perchè ho bisogno

di vedervi.

Aur. (turbato) E che volete da me ? ( da se ) [ Questo indegno familiare d'un indegno padroné non posso soffritlo...]

Fab. Voglio salutarvi. Siamo vicini, è dovere, che

che ci vediamo qualche volta. Io vi ho sempre voluto bene ...

Aur. Grazie.

Fab. Sappiate, che ho desiderato sempre di gio-Aur. Grazie .

Fab. E anche il mio Padrone vi vuol bene, anche il mio Padrone s'interessa per voi.

Aur. Troppe grazie .

Fab. E mi dice sempre - Quanto sarei contento se potessi far del bene a quel giovinotto -. Che poi il mia Padrone è un uomo portato a far del bene, ha un cuore grandissimo ...

Aur. Si sa.

Fab. Ma voi mi rispondete a mezza bocca...

Aur. Sig. Fabio, in questi momenti sono un poco intrigato. Vi ringrazio di tanta bontà, che mi mostrate, e' della vostra visita, che non meritavo; ma vi prego di lasciarmi in libertà.

Fab. No., questo momento dovete darlo a me. e per cosa, che vi sarà utile. Vedete que-sta borsa? Vi sono cinquanta zecchini, e sono i vostri, (cava una borsa,)

Aur. I miei?

Fab. Sì, il mio padrone ve li manda, e l' amico Fabio ve li porta.

Aur. Ma per qual cagione il padrone li manda . e l'amico li porta?

Fab. Perchè il mio padrone vi vuol bene, perchè io eli ho fatto concepire stima di voi: crede, che in qualche occasione possiate servirlo, vorrebbe formare la vostra fortuna, e per darvene un pegno, incomincia da questo regalo, prendete... Aur.

Mur. Piano, io non prendo così facilmente. Voi dite delle belle cose, ma non mi persuadono. Il vostro Padrone, che non mi ba salutato mai, il vostro Padrone, che non guarda di buon occhio la casa, in cui vivo, perche dev' essere così generoso con me?

Fab. Quanto siete sofistico, benchè ciò nasca da un principio di onestà che in voi lodo. Il mio Padrone per solo genio vi manda

questo denaro.

Aur. Per solo genio? E' un genio, che gli costa troppo caro. Questi denari io non li voglio, io non ho fatto, nè posso fare cosa

alcuna per lui.

Fab. Oh un giovine onesto come voi può mostrare in mille modi la sua gratitudine, e il mio Padrone ha un cuore aperto-, che gradisce tutto. Volete, che v'insegni come subito potete compensagli questo favore, ch'egli vi fa però senza fine veruno? Sapete, che il nostro feudo è pieno di bricconi.

Aur. Cioè di poveri ...

Fab. Ed i poveri son quasi sempre bricconi. Costoro dunque abusandosi della bontà del Sig. Duca hanno fatto dei ricossi, ove lo tacciano per qualche bagattella commessa dai suoi Guardacaccia, per qualche Dazio, che dicono esiga con troppo-rigore, per la proibizione, che fa della vendita dei commestibili, che già in conclusione li raduna per ridarli poi ai suo Vassalli...

Aur. Raddoppiando caritatevolmente il prezzo. Fab. In questi ricorsi citano, come consapevole

 ab. In questi ricorsi citano, come consapevole di tutto, la padrona vostra; essa come donna non sarà interrogata, e se anche lo fosse, farebbe parlar voi, che siete il suo agente. Dunque se volete far cosa grata al Duca, e dire la verità...

Aur. Due cose difficili a combinarsi insieme.

Fab. Ma uditemi. Fate un attestato, che distrugga le calunnie di tanti bricconi, confermatelo quando sarete interrogato, e così...

Aur. E così per un vile guadagno venderei le menzogne, contribuirei a quell'oppressione, che noi soffriamo...

Fab. Ma nulla soffrirete più. La vostra Signora sarà per l'avvenire esente...

Aur. La mia padrona non è così vile da comprare coll' oppressione degli altri i propri vantaggi.

Fab. Ma persuadendola voi ...

Aur. Pur troppo ho ecreato di persuaderla ad unire le sue voci a quelle di tanti miserabili, ad implorare giustizia contro un tiranno, contro un barbaro...

Fab. Ma voi siete pazzo, voi date calci alla for-

Aur. S1, piuttosto che calpestare l'onestà. Riportate il vostro denaro, e della mia bocca trematene, perche dirà sempre la verità.

Fab. E se questa verità vi costasse cara, e se questa moneta, che vi offro in oro, si cambiasse in legno...

Aur. In questo luogo ardite di minacciarmi (A tanto giunge la vostra insolenza ) Partite di qua, altrimenti...

Fab. Eh, Sig. figurino, so le insolenze, che avete detto al mio padroncino questa marom. IV.

ne, e ne dovrete render conto al Sig. Duca.

Aur. Il vostro padroncino è venuto ad insultarmi, come fate voi adesso, e se non partirete, giuro al Cielo...

## SCENA X.

### Marchesa Clarice, e detti.

M. Cl. Che cos'è questo strepito? Fabio che vuole qui?

Aur. Vuole iniquità, come deve volerle un ser-

vo del Duca.

Fab. Vede, Signora, come m'insulta?

Aur. Egli è stato il primo...

Fab. Anzi io ...

M. Cl. Chi di voi abbia torto, nol cerco. Aurelio, tacete. Voi, Fabio, in casa mia non avete che fare, è meglio, che vi ritiriate.

Fab. Parto, ma colui... basta... lo saprà il mio Padrone... (parte.)

M. Cl. Aurelio, questa vostra vivacità non vorrete mai moderarla?

Aur. Ma sappia ...

M. Cl. Ora non ho tempo di udire le questioni vostre. Venite di là, ho una carta di pre-mura da darvi, poi farete preparare la tavola (parte.)

Aw. Or vedete questo maledetto torcimano cosa pretendeva da me. Subornarmi col denaro! E un affronto, che non posso soffrilo. Ma il Sig. Duca a quest'ora, se dalle deposizioni mie può dipender qualcosa, l' ho servito bene davvero, e non ho detto che la verità. (parte.)

#### SCENA XI.

La solita Camera in Casa del Duca.

# Ridolfo, e Griffone.

Grif. Mr rallegro davvero, Sig. Ridolfo, con voi; servite un Signore di garbo...

Rid. (con rabbia.) Sicuramente.

Grif. Servitelo con amore, che lo merita.

Rid. Servire... I pari miei non servono.

Grif. Oh questa è bella! Nelle Corti tutti serviamo. Servo io, servite voi...

Rid. Vera la prima parte, falsa la seconda. Il Cameriere serve, il Segretario non serve, perchè tra Cameriere, e Segretario vi è una gran differenza.

Grif. S1, un Cameriere favorito quale io sono, è un Signore, ed un Segretario, come voi siete, è un miserabile.

Rid. Questo nasce perchè nelle Corti i servizi più vili sono premiati, e l'assistenza più nobile non è compensata.

Grif. Che servigio vile? Noi siamo a parte di quelle confidenze, che cento Segretari non sanno.

Rid. Cioè, che i Segretari si vergognerebbero di sapere...

SCE-

#### SCENA XII.

#### Duchino Livio, e detti .

D. L. E sempre dove siete voi, Segretario, si hanno da sentir grida. Sig. Griffone, anche voi avete trovato da quistionare con questo seccatore?

Grif. Ah! nulla, nulla. E' chiuso ancora il Sig.

Duca ?

D. L. Sl., Papà oggi è molto pensieroso ...

- Grif. E voi, Signorino, mi parete ora più ilare. Avete però fatto bene a non manifestare a vostro pader l'accaduto. col Conte. Già non temete: prima di notte, quando il Ministro ritorna a Casa, penso io a farelli rinovare l'esilio.
- D. L. Sig. Segretario, andate nell' altra stanza; non vedete, che io ho da parlare col Sig. Griffone?

Rid. Vado ...

Grif. Eccoci al caso delle confidenze, che si fanno a chi serve, e non a chi assiste.

- Rid. (da se.) [Ah non avessi preso quella mesata anticipata, me ne anderei in questo punto.] (parte.)
- Grif. Solamente la bella sorpresa, che farete a Papà facendogli vedere come da voi stesso avete pensato all'esilio del suo nimico.
- D. L. Ma, Sig. Griffone, credete poi, che dalla Marchesina io ci debba tornare?
- Grif. Sicuramente. Voi siete stato male accolto, perchè nella camera vicina udiva il Conte, ma tolta questa circostanza, allontanato colui, voi diventate padrone di casa.

D. L.

D. L. Ma nè anche in campagna mi ci volevano. Grif. Sono cose, che si accomodano. Già questa Marchesa è piuttosto poverà.

D. L. Non credo, che sia ricca.

Grif. Quando non si ha da far con persone ricche, si batte di cassa, si alza la voce.

D. L. Ma il Conte lo farete esiliare prima di notte?

Grif. Ve lo assicuro. Adesso vi dico in quanto tempo vi mantengo la mia promessa. Guardiamo l'orologio. Ma il mio non cammina. Vediamo l'ora nel vostro.

D. L. Ecco, sono le quattro dopo il mezzodi... Grif, Bell'orologio! E dovrebbe esser buono. \( \text{!T} \)
miei sono tutti guasti. Quanto volontieri
ne troverei uno compagno a questo, veramente mi piace...

D. L. Non è brutto .

Grif. Anzi bello, e se non fosse in mani vostre, mi officirei di comprarlo, ma so il mio dovere, non vi faccio questa proposizione. Volete però scommetterlo, che io faccio mandan via dalla Città il Conte?

D. L. Sono sicuro della vostra parola senza scom-

mettere ...

Grif. (da se) [ Che questo bardassa volesse scroccarmi l'esilio del Conte. Oh questo non entra nell'affare di suo padre. Almeno una memoria la voglio.]

# SCENA XIII.

# Il Duca, e detti, poi Ridolfo.

- D. T. Sig. Griffone, lo vi faccio perdere troppo tempo; ma giacche il Presidente mi ha fatto sapere, che verrà, bramerei, che prima di vostra partenza sapeste come vanno le cose.
- Grif. In un caso, Sig. Duca, possiamo tentare, che si sospenda la causa. Credetemi, che io farò tutto; ho troppo amore, ho troppo impegno per voi.
- D. T. (da se.) [Mediante cento zecchini già anticipati.]
- Rid. Eccellenza, il Presidente viene in questo momento.
  - D. T. Tirate avanti due sedie.
  - Rid. Perdoni... non è questo il mio ufficio, e se la lontananza del Sig. Fabio fa, che io passi un' ambasciata, non per que sto...
  - D. T. Sig. Formalista, al mio servizio ci volete star poco.
  - Rid. (parte bruscamente.)
- D. T. Farò da me...
- Grif. Vi servo io. (tirano innanzi due sedie.)
- D. L. Sig. Padre, permette, che io mi ritiri ?
  Con questo Presidente non voglio incontrarmi.
- D. T. E perchè?
- D. L. Perchè... non mi va a genio... è una figura tetra... ( da se) [ Se sapesse quel, che mi ha fatto sta mane, Papà non lo riceverebbe.] ( parte.)
  Grif.

Grif. Sig. Duca, seguirò vostro figlio?

D. T. Si, ma non è male, che il Presidente vi vegga qui, e capisca, che io ho dei mezzi presso il Ministro.

Grif. (da se.) [Mi rincresce d'incontrarmi con costui; è un uomo, che non ha riguar-

## SCENA XIV.

### Il Presidente, e detti.

Pres. SALUTO Vostra Eccellenza.

D. T. Sig. Presidente, io voleva parlarvi questa mane...

Pres. Ero occupato...

D. T. Sono passato da voi al mezzodì, e non mi avete voluto udire.

Pres. In quell'ora il mio impiego non mi permetteva di ricever visite; ora, che ho un momento libero, vengo da voi .

Grif. Il Sig. Duca vi aspettava con ansietà.

Pres. Oh, schiavo, Griffone, siete qui? Grif. Son qui, e questa circostanza mi risparmierà di venire ad/incomodarvi per raccomandarvi da parte del mio padrone...

Pres. Cioè per raccomandare senza saputa del vostro Padrone qualche cosa, che preme a voi; ma nel mio tribunale le raccomandazioni non servono.

Grif. E per qual ragione?

Pres. Per una ragione, che a voi non torna utile il capirla. Ma, Sig. Duca, i oho poco tempo libero, se avete qualcosa a dirmi, potremo passare altrove, seppure Griffo, ne, com'è cameriere del Ministro, non è

divenuto Segretario vostro.

Grif. Son buono amico del Duca, ma non per questo pretendo di sapere i suoi affari . Schiavo, Sig. Presidente . (da se) [ che ardito!] (parte.)

Pres. Addio. Sig. Duca, in the posso obbedir-

vi?

D. T. E mel domandate! Voi siete il Capo del Consiglio, che oggi deve decidere la mia Causa con il Conte. Da voi più, che da ogni altro deve dipenderne l'esito ...

Pres. Da me ? V'ingannate. L'esito dipenderà dalla ragione, o dal torto, che sia dalla

vostra parte.

D. T. Queste sono le solite risposte dei Giudici', ma parliamoci più chiaramente. Voi vi ricorderete, che la vostra famiglia deve molto alla mia Casa?

Pres. E' vero, e mio padre, difendendo le liti del vostro Genitore, guadagnò per se il titolo di un buon' Avvocato, e per lui molte ricchezze...

D. T. Ma senza la protezion di mio Padre, egli non sarebbe giunto ove giunse, e voi in conseguenza non occupereste la carica, che occupate.

Pres. Vi prego, che volete dire con ciò?

D. T. Che non sarete capace di usar meco l'ingratitudine di darmi una sentenza contraria.

Pres. Sig. Duca, non do io la sentenza, è la

legge, che decide.

D. T. E volete proseguire con queste sofistiche risposte? Presidente, il mio Padre non fu ingrato verso del vostro, ed io non lo sarò verso di voi. Il mio core è eguale al mio stato. Si vinca questa causa, si superi questo punto, e avrete...

Pres. Che avrò? (alzandosi.)

D. T. Una ricompensa...

Pres. Sig. Duca, vedeva ove tendevano i vostri discorsi. Voleva fingere di non comprenderli, ma voi parlate troppo chiaro petché possa io più dissimulare l' insulto, che mi fate. Rispetto il grado vostro, ma voi rispettate la mia onestà, che vale più assat della nobiltà vostra, che dalle vostre azioni è avvilita.

D. T. Voi non vi ricordate chi siete, non vi ricordate con chi parlate.

- Pres. Sono un Giudice, e parlo con un uomo, che alla giustizia è soggetto. L'elevazione del grado non vi scioglie dai vincoli della legge...
- D. T. Ma dunque voi ardirete di essermi con-
- Pres. Farò quello, che m' ispirerà il mio dovere.
- D. T. Pensate, che al posto, che voi occupate, ve ne sono molti superiori, ai quali potrò io impedirvi di ascendere. I miei parenti, i miei amici, la protezione del Ministro, tutto adoprerò per punire l'ingratitudine vostra, e può essere, che temiate il mio sdegno, quanto avete disprezzata la mia amicizia.
- Pres. Sig. Duca, queste minacce possono atterrire quella classe di persone, che già veggo esservi d'intorno cara, ed accetta. Un vile favorito, sollevato come una piuma dal-soffio della fortuna può temere di una

caduta vicina; ma un Magistrato onesto, che deve alla rettitudine delle sue azioni i suoi avanzamenti, non teme. Sfido i vostri amici, i vostri Congiunti a congiurare contro di me: sfido il vostro odio ad opprimermi; ma vi lascio, e vi lascio col rossore di aver tentato di sedurmi, e di avere così avvilito all'estremo quel grado, che non si sostiene col fasto, e colle ricchezze, ma colle azioni nobili, e virtuose... (parte.)

D. T. Ed io ho sofferto tanto ardire, ed io ho tollerato tanti insulti da un uomo simile, e non ho saputo rispondergli! Ma che poteva io replicargli? Nol so, non posso dirlo, ma son certo, che costui mi ha offeso, che debbo vendicarmene, che così esige il mio grado, la mia nobiltà.

Fine dell' Atto Secondo .

# ATTO TERZO.

## SCENA I.

#### NOTTE.

Camera in Casa del Duca,

# Livio , e Ridolfo.

- D. L. N somma, sapete dirmi perchè mio padre non torna?
- Rid, Eccellenza, io non ne so nulla, e mi sorprende, che non torni ne Fabio, ne alcuno dei servitori, che sono andati alla Sala del Consiglio. La Causa dovria esser decisa a quest'ora. Dubito, che la tardanza sia segno di una perdita.
- D. L. Quanto siete sciocco! E mio padre credete, che possa perdere una lite contro quel ridicolo del Conte Alessandro, contro uno spiantato?
- Rid. Se lo spiantato avesse ragione, la può perdere.
- D. L. Oh, mio padre dice benissimo, che non ha mai ragione chi non ha denari. La Causa l'avremo vinta, ed in caso diverso già poco ne goderebbe il Conte, perchè prima di notte avrà avuto l'intimo dell' esilio. Egli a quest'ora dovrà essersi allontanato dalla Città.
  - Rid. E per qual delitto?

D. L. Non cerco di questo. Griffone mi ha promesso, che il suo esilio sarebbe seguito,

ed io mi fido di lui.

Rid. Fate male. Voi non sapete di qual carattere sia questa feccia di gente, che gode il
favore di un uomo in carica, e che si abusa o delle soverchie occupazioni del padrone, o di qualche momento di debolezza, a cui ogni uomo pur troppo è soggetto, per soprenderlo, e fargli commettere delle ingiustizie. Costoro promettono
tutto per incominciare frattanto a carpire qualche cosa dalle mani di chi chiede;
ma poi tutto non possono mantenere.
Griffone vi avrà già mangiato qualche
cosa?

D. L. E chi vi ha detto dell' orologio? Glie l'

avete veduto?

Rid. Non so cosa vogliate dire d'orologio; ma conosco il carattere della persona. Credete a me...

D. L. Io credo a lui, e non alli vostri dubbi, perchè vedo a buon conto, che Papà se ne fida, e lo stima assai più di voi. Con Griffone ci abbiamo pranzato questa mattina, e mio padre non ha tenuto mai voi a tavola da tutto il tempo, che ci ser.

vite.

Rid. Che da quando io l'assisto non abbia avuto mai questo onore, non prova...

D. L. Lasciamó queste seccature, e vediamo se siete buono da nulla. Scrivete per me un biglietto alla Marchesina Laura, dicendole, che ora, che il Conte è di nuovo esiliato, spero...

Rid. Ma, Signore, quante volte vi ho da ripe-

Lambert French

tere, che io non sono fatto per scrivere biglietti galanti?

D. L. Ed io voglio esser servito in quel, che mi pare, e piace.

Rid. Ma in questo io non l'assisterò mai.

D. L. Comincio a dubitare, che queste vostre gran difficoltà nascano perche non sappiate farlo bene un biglietto. (da se) [Per altro il Conte Alessandro non vi può essere... di due donne non ho paura... prenderò le pistole... posso farmi accompagnare... è meglio, è meglio che vada io medesimo...]

Rid. Che borbotta da se questo pazzo?

# SCENA II.

# Il Duca, e detti.

Duc. (entra, e posa il cappello con furia, poi dice fra se.) [Io esser superato dal Conte Alessandro? No, non godrà il frutto della sua vittoria... lo perseguiterò in tutti i Tribunali,... lo rovinerò...]

D. L. Sig. Padre, siete molto agitato. La lite mi figuro, che sia vinta.

Duc. No, è perduta...

Rid. Ah, Eccellenza, io lo prevedevo ...

Duc. Che prevedevate, sciocco, che prevedevate, cosa capite voi, che siete un asino?

Rid. (da se.) [Ah, il mio decoro non soffre

d'esser trattato cosl.]

D. L. [Il Sig. Padre, è molto inquieto. Se si ritira nelle sue camere, io posso uscirmene dalla porticella, e la Marchesina sicuramenmente non mi riceverà coll' asprezza di questa mane.] (da se) (poi forte) Sig. Padre, permette, che io mi ritiri?

Duc. Andate. D. L. (parte.)

Rid. Eccellenza, le do incomodo?

Duc. Se mi daste incomodo saprei dirvi da me che ve n'andaste. Già voi, Sig. Astrologo delle male nuove, se state qui, non direte che cose da farmi inquietare, ed io già pur troppo brugio dalla rabbia contro quell' indegno Conte.

Rid. Ma che, vi ha fatto qualche nuova offesa? Duc. E vi par poco l'avermi vinta la lite?

Rid. Ma questo non è un delitto, la ragio-

Duc. Che ragione? L'ingratitudine del Presidente, l'albagia di quell' insetto sollevato dal

fango... basta... penserò... Segretario, andate subito in cerca di Griffone, e di-· tegli, che venga qui.

Rid. Signore, il tempo non è felice, permetterà, che faccia attaccare una carrozza...

Duc. Oh bella! E giusto con questo tempo do-vrò far bagnare i cavalli, perchè poi domani non possa servirmene?

Rid. Ma se mi ammalerò io, non potrà prevalersi nè anche della mia assistenza.

Duc. Bel paragone! Altro servigio esigo dai miei cavalli che da voi .

## SCENA III.

## Fabio, e detti.

Duc. E' lungo tempo, che vi aspettava. Avete saputo ...

Fab. Pur troppo, e fremo di rabbia. A un Signore del rango di Vostra Eccellenza decidere una causa contro, è un'indegnità, che non si deve soffrire.

Duc. E credete, che io sarò vile tanto da tollerarla? Sentite, Io ... Ma, Segretario, voi non sapete servire. Vedete, che parlo di rilevanti affari con Fabio, e pretendete di fermarvi ad ascoltare. Andate dal Sig. Griffone ...

Rid. Ma ...

Duc. Andate, vi dico, e non mi fate alterare ... Rid. (da se) [La mia sofferenza non regge a tanto. M'impegnerò anche la camicia, restituirò la mesata, e domani sarò fuori da questa casa. (parte.)

Fab. Signore, io sono stato al palazzo, io credeva di scoppiare dalla rabbia. Ho veduto il Conte esultare, guardarmi con disprezzo, e poi farsi incontro al Presidente , che usciva, e che ha accolto i suoi ringraziamenti con una compiacenza, con un sorriso ...

Duc. Ah, quel Presidente è un ingrato. Egli dev'essere stato il mio maggiore nimico,

Fab. Sicuramente, e poi svelo a Vostra Eccellenza quel, che non sa. Questa mane suo figlio in casa della Marchesina Laura ha avuto una forte altereazione col Conte; il Conte lo ha assalito colla spada, ed il Presidente, ch' è sopraggiunto, ha calmato la cosa; ma prendendo la difesa del Conte; ed obbligando il Duchino a partire da quella casa;

Duc. Come! Mio figlio ha ricevuto un simile affronto, mio figlio è stato così insultato dal mio nemico, e voi lo sapevate, e voi tacevate?

Fab. Ma, Signore, feci serbar silenzio su questa cosa per non mettervi in agitazione maggiore.

Duc. E intanto avete fatto restare l'onor mio vilipeso. Assolutamente sul Conte voglio prender una vendetta. Si sagrifichi tutto ... Ah, fossi nel mio feudo ...

Fab. Signore, perdonate se di un'altra cosa spiacevole vi debbo ora parlare. Sappiate, che nel vostro feudo dopo la nostra partenza si commettono degli attentati contro la giurisdizione vostra.

Duc. E quali? Come lo sai?

Fab. In questo momento approfittandosi del favore della notte si sono rifugiati nel palazzo Nardo, e Giulio...

Duc. Chi, quei due rei d'omicidio, a cui diedi

asilo?

Fab. Appunto, e fuggono dal vostro feudo, perche un picchetto di Soldati è la giunto, ed andava in traccia di loro per arrestarli; come, calpestando i vostri dritti, ha arrestato degli altri, che voi avevate assicurati.

Duc. E che nuova iniquità è questa? Penserò io a farmene render conto. (fa lunga pausa

passeggiando) Ma... Fabio, costoro saranno qui sconosciuti?

Fab. Figuratevi, due rei simili se sono venuti di soppiatto.

Duc. Ed hanno coraggio costoro?... (passeg-

Fab. Sono due diavoli.

Duc. Si... la loro venuta è opportuna... Fabio? (irresoluto passeggia.)

Fab. Comandi, Eccellenza.

Duc. Il Conte, sapresti dove trovarlo?

Fab. Naturalmente o presto, o tardi anderà dalla sua Marchesina a comunicare con essa la gioja della vittoria...

Duc. Ed a trionfare questa sera del padre, e ad esultare degli insulti fatti questa mane al figlio; (fa un'altra pausa, poi dice con impeto.) Ma sarà breve la sua gioja. Fabio, tu mi sei stato sempre fedele, saprai seguire ad esserlo;

Fab. Potete dubitarne, Eccellenza?

Duc. No. Introduci per la porta segreta nelle mie camere Nardo, e Giulio; il di più lo

saprai allora. (parte.)

Fab, Parmi di travedere qual sia l'intenzione del padrone. Fossimo nel feudo, l'approverei, ma siamo in Gittà, l'affare può riuscire pericoloso; però chi ardisce di contraddirgli l' (parte.)

## SCENA IV.

Camera in Casa della Marchesa.

Marchesa Clarice, e Marchesina Laura.

M. L. E volete ancora dubitarne?

M. Cl. Cara figlia, le cose, che piacciono, facilmente si credono, e poi sovente trovandole false si ha un amaro compenso al piacere provato. E' vero, che il servo ha recata la nuova, che il Conte è vittorioso nella sua lite, ma frattanto Aurelio non torna. Egli andò pure al palazzo per portarci giuste le nuove...

M. L. Chi sa, può aver trovato qualche ostacolo, qualche affare, che lo trattenga. Perdonate, Sig. Madre, ma ora, che le cose cambiano aspetto, non vorrete più, che vegga il Conte, proseguirete a voler finita la corrispondenza nostra, e crudelmen-

M. Cl. Figlia, io non sono crudele, e se gli affari di Don Alessandro prenderanno tale sistema, ch'egli possa sposarvi, io sarò più di voi contenta nel vedere questo nodo; ma intanto...

M. L. E întanto s'egli venisse, s'egli ci recasse la nuova della sua vittoria, gli vorreste amareggiare la contentezza di questo giorno col rinovargli il divieto, che quest'oggi gl' intimaste?

M. Cl. Figlia, quello, che io faccio, lo faccio pel vostro bene, ed un minuto di conten-

tezza potrebbe produrvi degli anni di dolore.

## SCENA V.

#### Aurelio, e dette.

Aur. VITTORIA, vittoria. Già hanno saputo tutto da Pierino?

M. Cl. Ci ha detto il vero dunque?

Aur. Sl, verissimo, e tutte le anticamere del Tribunale esultavano, vedendo la giustiai favorire il più debole; perchè è una cosa, che fa rabbia il vedere, che chi è più forte abbia sempre ragione.

M. L. E il Conte l'avete veduto?

Aur. Se l'ho veduto, mi ha detto tante cose...

Eh, Sig. Marchesa mia, abbia pazienza, io gli ho detto da parte sua, che venisse a portar la nuova della vittoria.

M. Cl. Io non ti avevo dato quest'ordine.

M. L. Ma perchè non viene?

- Aur. E' andato a far il giro di ringraziamento ai Consiglieri, ma sarà qui tra momenti. M. Cl. E. tu., perchè hai tardato tanto a tor-
- M. Cl. E tu, perchè hai tardato tanto a tornare?
- Aur. Perché il Presidente mi ha veduto, e mi ha chiamato in disparte. Egli voleva alcuni schiarimenti sul Duca. Eh, credo, che le cose voglino andar male, e il Duca a questo primo malanno della perdita della lite gli può dire, ben venuto se sei solo.
- M. Cl. Ma, voi all'interrogazioni del Presidente non avrete risposto che la verità? P 2

Aur. Di questo non ne dubiti; ma quando si dice la verità, per lui le cose non possono andar bene. Ho intesa una carrozza, sarà il Sig. Conte, vado a incontrarlo. (parte.)

## SCENA VI.

Le suddette, poi il Conte, poi Aurelio, che va, e viene.

- M. L. Sig. Madre, ditemi se vi rincresce, che io qui resti venendo il Conte, giacchè se vi spiace, mi ritirerò.
- M. Cl. Vi costerebbe molta pena il farlo?
  M. L. Non posso esprimer quanta, ma vi ubbi-
- M. L. Non posso esprimer quanta, ma vi ubbidirei.
- M. Cl. Figlia, questa vostra ubbidienza mi fa sperare, che il Cielo pietoso vi consolerà.
- Con. Oh Dio, Signore, che pena è il dover adempire ai doveri! Non ho potuto esser qua prima a darvi parte della mia vitroria. Che dico mia, della vostra, cara Lauriaa. Tutto quel, ch'è mio, dev'esser vostro. Sig. Marchesa, troverete più ostacoli alle nostre nozze?

M. L. ( da se) [ Che dirà mia madre?]

- M. Cl. Conte, io godo della vostra vittoria, ma mi rincresce il dovervi dire, che cambia talvolta la sorte delle liti, e che forse in un'altra proposizione...
- Con. Signora, la causa è stata da me vinta a pieni voti; l'appellazione resta esclusa dalla sentenza; i Giudici hanno conosciuto la prepotenza, la calunnia del Duca, ed,

ed io per questo oggetto non ho più che temere.

M. L. Sig. Madre, il Conte non è capace d'ingannarvi.

M. Cl. Bene, farò esaminare le cose...
M. L. Ma dunque si dovrà differire?

Con. E vorreste sposarvi in questo momento?

Aur. Sig. Conte, un messo della Segreteria del Primo Ministro, che dice d'aver cercato di voi presso tutti i Consiglieri, è giunto qui affannatissimo, ha lasciato questo piego per voi, ed è partito.

Con. Permettete, Signore, che vegga di che si tratta?

M. Cl. Servitevi .

M. L. (da se) [Che sarà?]

Con. (legge piano, e si va turbando.) Come! Oh Cielo! E qual colpo è questo?

M. L. Qual turbamento improvviso, caro Con-

M. Cl. E che mai contiene quel foglio?

Con, Fremo in ridirvelo. Una nuova iniquità del Duca. A nome del Principe Primo Ministro mi si ordina, che parta subito dalla Capitale, e mi si vieta il tornarvi fino a nuovo ordine.

Aur. E per qual ragione?

Con. Pare, che mi si torni a rinfacciare l' aver

io insultato la famiglia del mio nemico.

M. L. E voi che farete?

M. Cl. Ubbidire! Prima di farlo però voglio divenir reo di quel delitto, di cui mi si da anticipatamente la pena. Voglio che il Duca...

M. E. Conte mio, non vi cimentate...
P 3

Aur. Lo lasci fare; lasci, che adesso, che ha denari, qualunque eccesso commetta, non è niente.

M. Cl. Tacete. Conte, vergognatevi anche in un impeto di collera di pensare ad agire così. Agli ordini del Principe si obbedisce, ancorchè si credano ingiusti; dopo l'obbedienza si apre il luogo ad un modesto reclamo.

Con. Ed io dovrò partire?

M. L. E dovrà lasciarmi?

Aur. Ma, mi permettano, che dica un sproposito, che io, perchè sono un pover omo, già sempre devo dire spropositi. Non potrebbe andare dal Presidente, e sentire da lui cosa debba fare?

M. Cl. Aurelio pensa saviamente.

Con. Sì, vado ...

Aur. E con questa serata si buja la carrozza l'

Con. Colla spada al fianco di che ho da temere?

M. L. Aurelio, accompagnatelo voi. (piano ad
Aurelio) [Andate con lui, e se mai deve partire, fate, che prima ritorni in

qua.]
M. Cl. Si, accompagnatelo, Aurelio.

Con. Signore, spero di rivedervi. Che colpo è questo! (parte.)

Aur. (da se) [Ma che questo Duca, che fa piangere tanta gente, non l'abbia da pagare un giorno, oh me la rido.]

#### SCENA VII.

# Le suddette, poi Aurelio, che torna.

- M. L. AH, Signora Madre, che sarà mai? Il core mi predice funeste vicende. Chi avesse mai creduto un cambiamento così inaspettato!
- M. Cl. Figlia, voi prima vi davate troppo in preda alla contentezza, ed ora troppo vi lacciate sorprendere dal dolore. Il Conte, se è innocente, se non ha colpa, sarà giustificato...
- M. L. Ma intanto egli è oppresso, e chi sa se può resistere a tanta pena.
- M. Cl. Nelle disavventure l' aver l'animo privo di rimorsi, l' esser sicuro della propria innocenza, diminuisce assai il peso del dolore.
- M. L. Ma il Presidente potrà interessarsi per lui, potrà ajutarlo...
- M. Cl. Lo spero.
- M. L. Quali grida, Sig. Madre, qual tumulto di voci confuse mi par di sentire sulla strada?
- M. Cl. E' vero.
- M. L. Oh Dio! Il Conte usciva in questo momento...
   M. Cl. Ma non è solo, con lui è Aurelio...
- M. L. Bisognerebbe, che alcuno scendesse...vedesse...
- M. Cl. Chiamiamo Pierino. (sona un campanello.) Ma che non sia anch' egli andato a seguire Aurelio, ed il Conte...

M. L. Parmi, che non si ascolti altro, ma Pierino non viene...

M. Cl. Odo gente nella stanza vicina...

Aur. (frettoloso) Signore, non temino di nulla; avranno inteso qualche strepito, ma non e niente...

M. L. Il Conte?

Aur. E' giù abbasso. Presta ajuto ad uno, ch' è stato assalito.

M. L. Ma non si arrischi...

Aur, Non dubiti, gli assalitori sono fuggiti, ora torno, sono venuto perchè non stassero in pena. (parte.)

M. Cl. Come è cambiata la Città da qualche anno! Chi mai in altri tempi avrebbe temuto un assalto nelle prime ore della notte?

M. L. Mavil Conte che farà, che non viene? Chi sa a qual pericolo si esponga... Facciamo, che torni sopra...

M. Cl. Figlia, imparate ad esser giusta. Se il
Conte fosse assalito, vi piacerebbe, che altri lo abbandonasse?

# SCENA VIII.

Il Conte, ed Aurelio, sostenendo il Duchino Livio, che avrà un fazzoletto involto ad una mano.

Con. VENITE, venite, Sig. Duca, e non temete. Nella circostanza, in cui siete, la Marchesa non vi negherà asilo.

M. Cl. Come! Il Duchino fu l'assalito? Laurina, ritiratevi. M. L. Ubbidisco . (piano accostandosi al Conte)
Conte, per carità non partite senza ch'

io vi rivegga. (parte.)

D. L. (frastanto si è posto a sedere assai abbattuto. Murello va minanzi, e indiciro, ora prendendo acqua, ora altre cose per ajutarlo. Anche un Servitore, che non parla va facendo il necessario per la scena.) Ah, sono morto, sono morto, mi hanno ammazzato.

M. Cl. Ma dove è ferito? Volète collocarlo sopra un letto?

Con. Ma voi , Signore, non siete ferito altrimenti, e la caduta vi ha salvato la vita . Quello , che avete alla mano è uno sfregio leggiero seguito nella caduta medesima .

D. L. Ah, io moro fra poco, le mie ferite sono mortali.

Aur. Ma dove l'avete in buon'ora?

D. L. Non lo so, ma ci devono essere.

M. Cl. Bevete dell'acqua, odorate questo liquore, vi si ravviveranno gli spiriti. (gli ac-

costa una boccetta di spirito.)

Aur. Bevete, bevete, che questa è l'unica medi-

cina contro la paura.

D. L. (dopo aver bevuto sospira) Oh Dio, mi pare di sentirmi meglio, ma son ferito? Con. Ma chi più di voi può saperlo? Non lo

siete a quel, che noi vediamo.

D. L. Morirò?

Aur. Una volta.

M. Cl. Ma come fu, Signore, il fatto?

D. L. Vi dirò. Venivo a questa volta, perchè credevo, che il Conte fosse partito. Griffone mi avea promesso la rinovazione del vo-

Const

vostro esilio; buon per me, che mi ha mancato di parola.

Con. (da se) [Ora capisco...]

M. Cl. (piano al Conte) [ Udiste come va la cosa?l

Aur. Prosiegua, Signore ...

D. L. Non vorrei mi facesse male il parlare. Aur. Non dubiti, che le ferite non si riaprono.

D. L. Due uomini armati mi sono venuti alla vita, io son caduto, uno di essi diceva. uccidiamolo, l'altro replicava, non è questo l'ordine, basta un taglio nel volto . Allora siete voi sopraggiunti, e coloro si sono dati alla fuga. Ah, perchè non li avete inseguiti? potevate ammazzarli ...

Aur. [ Anche nella paura ci si conosce il buon

gusto.] (da se.)

M. Cl. Ma non avete conosciuto chi fossero? D. L. Se fossimo stati al nostro feudo avrei giurato, che erano le voci di Giulio, e di Nardo, di quei due, che voi, Aurelio. dovete conoscerli.

Aur. Quei due fiori di virtù, a cui Sua Eccel-

lenza Padre avea dato asilo?

Con. Ma però costoro aspettavano qualcuno, contro qualcuno erano mandati. Le parole loro questo fanno capire. M. Cl. Ma voi eravate uscito di casa di nasco-

· sto, e solo?

D. L. Sl.

Aur. Ma mentre noi vi sollevavamo da terra, si è accostato un vostro lacchè, ha chiesto cosa era accaduto, ed è andato subito verso il palazzo.

D. L. Sarà stato il lacchè, che dovea raggiungermi; che si era trattenuto un istante a par-

parlare con Fabio. Sarà andato ad avvisare Papà, Papà li farà ammazzare quelli bricconi.

Aur. Viene altra gente' ...

## SCENA IX.

## Il Duca, Fabio, e detti.

Duc. (entra frettoloro; sempre parla confuso, a stratto, agitato, e ad ogni interrogazione visponde sempre imbarazzato) Figlio, caro figlio, come state, cosa vi accadde? (abbraccia il figlio.)

Fab. Signorino, e ferito?

D. L. Altro che ferito, chi sa, che non sia morto.

Aur. (da se) [Maledetto, non lo posso soffrire, non ci reggo, bisogna, che me ne vada.] (parte.)

Con. Non temete, Signore, vostro figlio è salvo, ed Aurelio, ed io lo abbiamo liberato dal più grave pericolo...

D. L. Liberato, cioè mi hanno difeso, ma chi sa, che io non muoja...

Duc. Ma dunque le ferite ...

Con. Non temete: il timore lo fa parlare così, egli non è ferito. Quei bricconi non ebbero tempo di compire l'attentato, e noi potemmo impedirlo.

Duc. Vi ringrazio... sì vi ringrazio. (confuso)
Ma, Livio, se voi potete movervi, partiamo, andiamo... venite a casa...

M. Cl. [Quest' uomo è molto confuso.] (da se.)

D. L. Ma io non so se posso reggermi ...

Fab. (piano al Duca) Andiamo via presto di qua, giacchè la sorte fa, che resti ignota l'origine dell'accaduto; bisogna pensare ad assicurarsi, che il Lacchè non parli.

Con. Sig. Duca, vostro figlio stesso potra darvi dei lumi su chi cercò di assalirlo. Da alcune parole sembra, che fossero genti e-

spressamente mandate, onde...

Duc. Di questo parlerassi a suo tempo. Figlio , movetevi , andiamo. Scusate il disturbo ... saprò poi ... (da se) [Ed a qual gente dovrò essere debitore della vita del figlio!... Che avvilimento!...]

D. L. (da se) [ Mi sento meglio, mi rincresce andar via, potrebbe uscir fuori Laurina. ] Ma... (mostrando resistenza nell'alzarsi.)

Fab. Signorino, venga...

# SCENA X.

Aurelio, poi il Presidente, e detti.

Aur. IL Sig. Presidente.

M. Cl. Sig. Presidente, a quest' ora?

Pres, Perdonate, Signora Marchesa, questa visita non è per voi. Sig. Duca, io sono stato al vostro palazzo per dimostrarvi, che non sono ingrato ai favori, che forse ricevè un giorno la mia dalla vostra famiglia. Il Sovrano vuole, che si esamini rigidamente la condotta vostra, e che voi passiate intanto nella Fortezza. Prima, che un distaccamento di Soldati vi ci conduca a forza, vengo io ad avvertirvene,

perchè volontariamente ci andiate voi stes-

Duc. Come! Ma per ricorsi contro di me il Pri-

mo Ministro so...

Pres. Non parlate di lui. Il Sovrano ha decretato da poche ore pel Principe un onorato
riposo, come un severo gastigo per chi
servissi del di lui nome per commettere
ineiustizie.

#### SCENA XI.

# Ridolfo, Griffone, e detti .

Rid. V EDA, che è qui il Sig. Duca?

Grif. Mi rallegro, so che del Signorino non fu
nulla, e vengo colla lieta nuova...

Pres. Non è tempo, che voi parliate.

Grif. Mi scusi, Signore, voglio, e posso parlare. Non creda di avere avvilito il Sig. Duca con l'ingiusta sentenza, che gli si è data contro. Ecco un ordine del mio Pa drone, col quale si sospende l'esecuzione del giudizio, onde...

Pres. Impostore! Dopo, che usch la sentenza voi non avete veduto il vostro Padrone, che sta nel palazzo reale, ricevendo dal Sovrano il grazioso permesso di riposarsi. Questo foglio sarà un di quei tanti, coi quali, abusandovi della stampata firma del vostro padrone, avete commesso mille ingiustizie.

Con. Anch' io ho ricevuto questa rinovazione di esilio. (esibisce il piego al Presiden-

te .)

Pres.

Pres. Esce dallo stesso conio. Partite di qua uomo indegno. ( dice a Griffone.)

Grif. Quando il Sovrano ha accordato il riposo al Padrone, lo accorderà ancora a me.

Pres. Partite, e già è fuori l'ordine pel vostro arresto.

Grif. Sig. Duca, e non mi difende?

Duc. Non sono più in grado di farlo, e anch' io per cenno del Sovrano vado ora a chiudermi nella Fortezza.

Grif. Pazienza; nella disgrazia almeno saremo in compagnia.

Pres. Cioè voi passerete nel carcere più vile, come merita un uomo del vostro rango : partite.

D. L. Il mio orologio?

Grif. Ho molti amici, ho molti denari, saprò difendermi. (dice da se, e parte.)

Pres. Sig. Duca, vi prego di eseguire prontamente gli ordini del Sovrano, onde non s' abbia ad adoperare la forza.

Fab. Ma in questo momento si trova col Signorino mezzo malato... perdoni...

Pres. So pur troppo le circostanze, per cui trovasi qui il Duchino, per cui voi, Sig,
Duca, vi ci ritrovate. Il vostro lacchè
seppe accennare verso dove erano fuggiti
gli assalitori di vostro figlio. Una pattuglia, che s'incontrò a caso, potè arrestarli; ma sono due persone da voi protette,
e dicono, che un equivoco... Basta, non
è il momento di parlare di questo. Voglia il Cielo, che l'accaduto non debu
somministrare una nuova accusa contro di
voi.

Duc. (da se) [Tremo... mi confondo... E

meglio, che io parta. ] Signore, ma la mia famiglia... vi prego...

Pres. A tutto si penserà. Duchino, vi permetto di accompagnar vostro padre. Dalla Fortezza poi voi ritornerete al palazzo, e resterete sotto l'assistenza di Ridolfo.

Rid. (da se) [Sia lodato il Cielo, ecco uno, che conosce la convenienza.]

Pres, Fabio, voi dopo accompagnato il Padrone vi costituirete nelle carceri.

Fab. Come?

Duc. Ubbidite, Fabio, ed imparate da me. D. L. Sig. Padre, e si lascia così avvilire dalle

parole del Presidente?

Duc. Non sono le sue parole, sono i rimorsi, che sento nell'anima, che mi avviliscono. (parte col figlio, Fabio, e Ridolfo.)

# SCENA XII.

# Li suddetti, poi Laurina.

Con. Ma di tante vicende non dovrà essere a parte la mia Laurina? Aur. Ma chiamiamola per carità. (s' incammina

per chiamare Laurina . )

Pres. Conte, ringraziate il Cielo; forse la vostra vita è stata in pericolo in questi momenti, quanto lo fu prima la vostra cau-

Aur. (si ferma) E che sl, che quei due sicar) erano appostati per voi.

Con. E saria possibile ...

Pres. Lasciamo queste idee funeste, dovrà pur troppo comparire al giorno la trama. Ma, Sig.

Sig. Marchesa, mi figuro (intanto Aurelio entra nella camera di Lauvina.) che adesso, che la sorte del Conte è assicurata, Laurina sarà sua Sposa?

M. Cl. Ma voi credete, che questa lite ...

Pres. Non temete, Signora, sulla mia parola non vi è più da dubitare.

M. L. (viene con Aurelio.) Oh quante novità

M. Cl. Ma ne ignorate la più bella. Il Conte è vostro Sposo.

Con. Eccovi la mano.

M. L. Oh contentezza!

Pres. Godete, e siate felici dopo, che avete tanto soffetto dalle persecuzioni di un Soverchiatore. Voi non sarete capaci di esultarne, ma il suo gastigo è vicino, e voglia il Cielo, che serva all'emenda di tanti, che sulle stesse tracce d'iniquità orgogliosamente camminano.

Fine della Commedia.



L A

# BOTTEGA DEL CAFFÈ

NEL FESTINO

COMMEDIA



#### PERSONAGGI.

GIACINTO giovinetto amante di Rosina.

VOLPINO suo servitore. 

La Sig. SUSANNA madre di
ROSINA.

IL CONTE SPASIMO.

LA MARCHESA CLARICE.

IL MARCHESE LIVIO suo marito.

IL MARCHESE LIVIO SUO MARILO.

IL BARON GERLINO.

PISTACCHIO Garzone della Bottega.

Altri Giovani, che non parlano.

Il luogo dell' Azione non si sa , perchè poco importa il saperio .

La Scena rappresenta una camera ridotta a bottega di Caffè nell'occasione del festino, che segue nel teatro. E' circondata di sedili all'intorno. Di fronte vi è il Banco, su cui si dispensano i gelati. Ai lati diverse porte, che conducono al teatro, ed alle sale. Tutti gli Attori sono muscherati, fuorchè i giovani del Caffe.

#### the state of the said from the

#### LA

# BOTTEGA DEL CAFFÈ

NEL FESTINO.

## ATTO UNICO.

## SCENA I.

- Giacinto mascherato da donna con qualche eleganza; Polpino mascherato in bautta con pu lizia; Pistacchio dietro al bamo del Caffè, che va servendo di rinfreschi le maschere, che vanno, e vengono nella camera.
  - Giac. Ma non lo vedi, non lo vedi, che non vi sono ? Sia maledetto quando ti ho dato udienza! Maledetto quando mi sono cost mascherato da donna per venire al festino.
  - Vol. Ma, Signor padrone, date tempo; per un giro fatto nel teatro, per un'affacciata data qui, volete subito dire, che non vi sono? Sulla mia parola. O vi sono, o verranno.
- Giac. Tu pensi sempre male di tutti. Tu non conosci, che cosa è Rosina.
  - Vol. E voi, Signore, non conoscete, che roba è Mamma Susanna.
  - Giac. Insolente. Si dice la Sig. Susanna.

Vol. Perdonate, ma quel mamma è il suo titolo, e le compete come a una dama si direbbe Contessa, Marchesa.

Giac. Orsu, voglio andare a casa. Sono troppo convinto, che Rosina non è capace d'in-

gannarmi, e che al festino non è venuta.

Vol. Ma trattenetevi, e resterete convinto del
contrario. Non conoscete....

Giac. (alterato.) E sempre mi dirai, ch' io non conosco. Mi hai preso per qualche stolido, per qualche bambino? Ho vent' anni,

ho finito il corso degli studi.

Vol. Ma, Signorino mio, certe cose non s'imparano in Cicerone. Il Mondo è una libreria a parte, e delle donne ognuna forma un tomo da se, e prima di averle imparate a capire, se sapeste quanti bisogna leggerne di questi tomi! Voi appena visto il frontespizio di uno credereste di esser dottore, Siamo Iontani.

Giac. Io ti romperei il capo, quando ti vedo dubitare della sincerità di Rosina. E qual motivo vuoi, che abbia di fingere tanto

amore per me?

Vol. Quello di sposarvi se le riesce: come mamma Susanna... perdonate, la Signora Susanna quello di pelarvi come va; e questa sera haino detto di non venire al festino, ma ci verranno, e Madamina avrà qualche cicisheo, con cui far la civetta, ed a cui mamma spererà di seroccare e rinfechi, e qualche altra cosa. Non sono genti da tenere il piede in una staffa sola. Vedremo... aspettate... Giac. Non vono voglio aspettate; voglio andar via.

Vol. E come? La carrozza non torna che da qui

a due ore, e adesso diluvia; giacchè ci siamo, divertitevi. Nella figura, in cui siete, parete la più graziosa damina del mondo: alterate la voce, andate passeggiando vezzosamente, e vedrete i pasticcetti come vi si affollano intorno. Quando siamo eutrati, ho visto già dei mascherotti, che facevano tanti d' occhi.

Giac. E io dovrò divertirmi, ed io dovrò stare allegro, mentre la mia Rosina se ne starà sola in casa pensando a me? Non so essere così infedele.

Vol. E ancorche tutto fosse vero, queste non si chiamano infedeltà.

Giac. Sì, che lo sono per un perfetto amore.

Vol. Ma il perfetto amore, credetemi, che adesso non si trova più, altro che qui dal nostro caffettiere in rosolio. Concludiamo: La carrozza non c'è, fate quel, che volete, ma partire non si può, onde...

Giac. Sono stanco, sederei volontieri in un palco. Vol. Accomodatevi un momento laggiù, quanto io dico due parole al giovine del Caffe, poi partiremo insieme, e troveremo dove star più comodi, (Giacinto va a sedere nel fondo della camera.) [ Volpino poi chiama. 1 Ehi Pistacchio?

Pist. (viene fuori dalbanco.) Comandi Illustrissima Sig. Maschera.

Vol. Che! non mi conosci? Pist. Perdoni, Eccellenza.

Vol. Peggio . Pistacchio , son io .

Pist. Volpino, sei tu? E chi potea riconoscerti in quest' abito? Ti avea preso per un Signore, o almeno per un galantuomo.

Vol. Amico, zitto, non dire a veruno chi sia; Q 3

vorrei scoprire una certa faccendola, e se · puoi ajutarmi, per te ci sarà un regaluccio. Di un poco. Conosci la madre della Sig. Rosina, di quella tale...

Pist, Chi? Mamma Susanna? Figurati se non la conosco. Se tutti i sorbetti, che le ho portato io, e che si è strozzati, si unissero insieme, formerebbero una montagna.

Vol. Dimmi dunque; si è niente veduta in que-

sta camera?

- Pist. No: Ma ancora non siamo all' ora sua. Mamme, e mariti non formano residenza qui, che a festino più avanzato; perchè dopo le prime contraddanze vengono colle figlie, o colle mogli a scroccare il primo rinfresco agli amanti, o ai serventi, e poi si fanno lasciare l'ordine fisso per tutto quello, che vogliono nel decorso della notte, e se ne restano sempre qui.
  - Vol. E. Mamma Susanna, se vi è, qui dovrà venire)

Pist. Più tardi sicuramente.

Vol. Dunque io sarò al quarto, o quinto palco del primo ordine vicino alla porta; se capita Rosina, o la madre, vedi di farmelo sapere, e per te vi è una moneta di sei paoli, Segretezza, Addio,

Pist, Piano, piano, Dimmi un poco: Chi è quella mascherina, ch'è venuta con te, che

sta là seduta?

Vol. Una dama forestiera.

Pist. Dama con te! Dama! Ho capito: già si ha da conoscer sempre, ch' hai fatto il Servitor di piazza, i contrabbandi non li vuoi lasciare.

Vol.

Vol. Nel caso, che fosse vero, tu, come garzone di Cafe, parleresti per invidia. Ma te l'assicuro, è una Dama; ha qualche fine per non farsi conoscere, ma è una Signora rispettabile per la nascita, e per la bellezza.

Pist. Ti ho da credere? Se qualcuno si mette in curiosità, posso dirlo? Sai, che queste no-

tiziole ci fruttano.

Vol. Dillo sulla mia parola. Addio. (da se) [Ha da essere curiosa se cominciano li mosconi attorno al padrone.] Signora Mascherina, (accostandos ia Giacinto.) Signora Mascherina, vogliamo andare?

Giac. Vengo. (si alza.) Io quasi mi addormiva; è un martirio per me lo star qui.

(partono.)

# SCENA II.

Pistacchio, poi la Marchesa Clarice appoggiata al Marchese Livio ambedue mascherati.

Pist. (guardando appresso a Giacinto, obe parte.)
Bella figuretta, e dovrebbe essere una Signora, perché ha molto contegno. Eccomi a servile, Signore Maschere. (va a
servir varie maschere.)

M. Liv. Signora moglie, eccoci al Caffe. O qui trovatevi qualcheduno, o vi pianto sola.

M.Clar. Come! Śola avreste coraggio di lasciarmi?
M. Liv. Meglio sola, che col marito, mi avete
detto in tante altre occasioni. Mi vi siete voluto appiccicare appresso, quando ho
Q 4 detto,

Congl

detto, che veniva al festino; vi ho accompagnata, e non vi basta? Io son venuto per divertirmi..., per star colla moelie me ne stavo in casa...

M. Clar. E sareste così incivile...

M. Liv. E il vostro cavalier servente, il Sig.
Conte è così incivile, che non viene ad
accompagnarvi al festino?

M. Clar. Poveraccio! Ha un mal di capo orribile.

M. Liv. Dunque, Signora Consorte, doveva serbar fede al cenere di Sicheo, e non venire al festino.

M. Clar. Lo volevo fare, glie l'avevo promesso, ma poi mi è saltato l'estro...

M. Liv. E quando l'è saltato l'estro, mancandole il primo violino, doveva avere in ordine il primo dei secondi. Sig. Moglie, abbia più metodo, oltre il cavalier servente si tenga sempre uno, o due di quelli comodini, che suppliscono alle occorrenze.

M. Clar. Voi sapete la mia condotta; io non amo di far la fraschetta, e se ho un amico, l' ho sempre coll' approvazione vo-

stra.

M. Liv. Ed io questa sera le ne approverei due, tre, e quattro, purché mi lasciasec in libertà. Ma quella maschera, che entra è il Sig. Gerlino? Sicuramente, lo riconosco, ha gli occhiali sotto la maschera. Eccovi trovato il compagno.

# SCENA III.

Il Sig. Gerlino vestito in Bautta colla maschera in volto, e gli occhiali sotto la maschera, ed i suddetti.

M. Clar. (da se.) [ PAZIENZA, bisognera adattarsi con questo seccatore.]

M. Liv. Maschera, maschera? (a Gerlino.)
Ger. Chi mi dimanda? (avverta il comico di far
quei moti, che sono propri di un uomo di
corta vista, e curioso.) Chi è ella, Signo-

me?
M. Liv. Che! non mi conoscete?

M. Clar. Signora Maschera, se non conoscete gli uomini, conoscerete almeno le donne.

Ger. La mi pare, se non m'inganno... di grazia, la sarebbe mai... no, no, non può essere... l'occhio è bruno... anzi ci colgo... ma no, no, l'è più smilza... dunque....

M. Liv. Costui prima di riconoscerla mi vuol far perdere un'ora di tempo. Ora la finisco io. Via, Sig. Gerlino, è la Marchesa Clarice mia moglie, e giungete opportuno, perchè ha bisogno di essere accompagnata pel festino.

M. Clar. Voglio lasciare in libertà mio marito, e perciò... Ger. Ma vegga... la mi scusi... la mi perdo-

ni... ma io non posso servirla...

M. Clar. Come! Mi rifiutate?

Ger. Il Ciel mi liberi da un rifiuto; ma io mi trattengo per più poca ora al festino.

M. Liv.

M. Liv. E in grazia di mia moglie non potreste

prolungare la vostra dimora?

Ger, A dirla chiara, non posso, perchè... siccome... mi conoscete, io non soglio far tardi; così con un altro Toscano mio amico abbiamo preso un-biglietto in due. godiamo della festa tre ore per uno, ed io son vicino a compire il mio tempo, fra mezz' ora deggio uscir fuori.

M. Clar. Eh, per mezz' ora mi basta: ho nel teatro tanti Cavalieri, che mi aspettano, fra poco vi lascio nella vostra libertà,

Ger. Come l'è così, son pronto a obbedirla. M. Liv. (da se.) [Quando mia moglie l' ha afferrato, vuole star bene l'altro toscano del mezzo biglietto.]

M. Clar. Andiamo, Sig. Gerlino, andiamo al Sa-

lone.

Gerl. E vogliamo passar per colà? Badate, che ci sciuperemo tutti; vi è una folla orribile. Nel venire mi han pigiato tutto, e guardate, che si son fatte pur le brutte pieghe al mio tabarro, che gli è di drappo damaschino da sette lire il braccio.

M. Clar. (da se) [Oh, io ci ho dato!] Andiamo, andiamo, non dubitate, che non ci

mischieremo nella calca.

Ger. Prima di partire da questa camera, lasciatemi dare un' occhiatina d'intorno, Giacchè si spende, giacchè si getta il denaro, bisogna godere, bisogna vedere tutto.

M. Clar. Audiamo, andiamo, che qui ci torneremo dopo. (parte la Marchesa appoggiandosi a Gerlino, e forzandolo a partire, mentre egli si va rivolgendo indietro, quardando curiosamente.)

SCE-

## SCENA IV.

Il Marchese Livio, poi la Sig. Susanna, la quale sarà mascherata in bautta, e tabarro, ma logoro, e vecchio, maschera ingiallita sul viso, ed un cattivo cappello in testa.

M. Liv. QUESTA notte ha da essere un festino maledetto per me. Il diavolo ci ha posto le corna. Farmi venire appresso quel malanno di mia moglie, e Gerlino me la pianterà fra poco ...

Sus. Che caldo, che caldo! (entra facendosi ven-

10 com un gran ventaglio.) Bottega.
Pist. Comandi, Signora maschera (viene innanzi.)·

Sus. Vi ha lasciato ordine il Conte Spasimo, che s' io voglio rinfreschi, mi si diano?

Pist. Non ho verun' ordine .

Sus. Ma che! Non è venuto qui con mia Figlia? Ah! Quella bardassaccia avra voluto ballare la seconda contraddanza senza ricordarsi di me, che muojo di sete. Ma voi, bel figlio, mi conoscerete, potete portarmi un sorbetto, che poi il Conte pagherà.

Pist. Io non la conosco, Sig. Maschera. Sus. Oh, non conoscerete la Sig. Susanna.

Pist. (da se.) [Ho capito, vado a guadagnare i sei paoli.] Sig. Maschera Susanna, il padrone ci ha dato ordine di non dar roba senza denari. (si avvia per partire.)

Sus. Che disgraziato! Sentirete il Sig. Conte quando verrà con Rosina.

M. Liv. (piano a Pistacchio.) Chi è quella brutta maschera, che l' ha con te? Pist.

Pist. (facendo atto di riconoscerlo.) Oh, Illustrissino, è mamma Susanna, che voleva i sorbetti per conto del Conte Spasino, che sta pel festino con sua figlia. (parte.)

M. Liv., Oh questa la godo; e mia moglie lo crede in casa col mal di testa. Se s'incontrano, ha da essere qualche scena grossa.

Ma frattanto potrebbe servirmi questa circostanza per figurare un poco ancor io con
Rosina; che già noi altri uomini maritati
a queste bellezze non ci si possiamo accostare; non ci guardano in viso. Come non
vi è qualche remota, remotissima speranza di spostatore, bisogna batter la ritirata.

Divertiamoci con manma fin che arriva
la figlia, Bella maschera, buona notte.

Sus. Felice notte, Signora Maschera.

M. Liv. Che avete fatto di Rosina?
Sus. Non so cosa vi dite, non conosco Rosina.

M. Liv. Eh che non conoscete! Mamma Susanna, voi siete al festino con vostra figlia.

Ma, che vuol dire, ch'è servita dal Conte Spasimo, e non da Giacinto? Questo è un contrabbando, che fate a quel povero giovinetto. Io glie lo dirò, sapete?

Sus. Per carità, maschera, non parlate. Ma chi diavolo siete voi, che sapete tutti i fatti

nostri?

M. Liv. Non ve lo posso dire, e adesso subito vado in cerca di Giacinto.

Sus. Ma, Sig. Maschera, non fate... non fate... tacete per amor mio.

M. Liv. Per amor vostro! Mamma Susanna mia è tardi; per amore di vostra figlia ci potressimo accomodare. Sentite. Veniamo a patti di buona guerra. Se mi lasciate ballare lare una contraddanza con vostra figlia, sto zitto.

Sus. Questo non è possibile; perchè io sono una donna di garbo, mia figlia è venuta per ballare col Sig. Conte, e cattive azioni non le faccio.

M. Liv. E se io ottengo il consenso dal Sig.
Conte?

Sus. Allora poi... ma... mi fareste il piacere di ordinarmi un gelato?

M. Liv. Brava Mamma, mi piace questa espressione - ordinarmi, invece di dire pagarmi; così il colpo non viene tutto in una volta. Bottega, un gelato a questa maschera. Sus. Pappina, e pasticcetti.

Pist. Li abbiamo in forno.

Sus. Dunque quattro pezzi di pan di Spagna, e sei ciambelle.

M. Liv. E tutto il banco della bottega, se vuole. Mamma mia, creperete.

Sus. Eppure, Sig. Maschera... (frattanto il Caffettiere porta il gelato.) eppure, Sig. maschera vi dispiacerebbe se io crepassi?

M. Liv. No, cara mia, non troppo; perche le mamme buone, come voi, una volta erano rare, ma adesso abbondano.

## SCENA V.

Il Conte Spasimo mascherato con proprietà, ma molto coperto, Rosina vestita con eleganza, e senza maschera sul viso.

Con. Povera Susanna, chi sa con quanta ansietà ci aspetta...

Ros. Era meglio ballar l'altra contraddanza. Ma ecco là mia madre, già prende i gelati. Chi sarà quella maschera, che le sta appresso?

M. Liv. (a Susanna, che pone in saccoccia le ciambelle.) Ma che! anche in saccoccia

volete mettere?

Sus, Queste quattro ciambelle le porto a Peppe mio. Povero Peppe, il piccinino non è venuto al festino; perche io poi sono discreta, non ho voluto aggravare il Conte della spesa di un altro biglietto.

Con. (piano.) Rosina, badate di non nominarmi.

Ros. (va avanti alla madre.) Maschera, buon

pro vi faccia.

Sus. Avevo un bell' aspettarvi. Potevo morir di sete, che pel vostro ballo vi eravate scordari di me,

Ros. Al festino ci si vien per ballare.

M. Liv. E' vero all'età vostra, Signorina, ma all'età di povera mamma, no; ci vuole qualche altro sollievo. (piano a Susanna.)
Mamma, dite a vostra figlia, che si contenti di ballar con me, che io frattanto converto il Conte. (si accosta al Conte.)
Ros. Sig. Madre, chi è quella maschera?

Sus. E' una persona di garbo assai, è un Signo-

re, e vuol ballare una contraddanza con te.

Ros. Non sarà mai.

Sus. Sciocca, non si rifutano certi buoni incontri. Quante volte da un minuetto, e da una contraddanza nascono delle felicissime conseguenze. Come ti facesti l'orologio l'anno passato?

Ros. Ma no...

Sus.

Sus. Ma sì, ti dico, e sappi, ch'è uno, che conosce Giacinto, e se non balli con lui, vuol ridirgli, che tu sei qui venuta col Conte: che conosce anche il Conte; è un Signore senz'altro.

Ros. Oh Dio! Di Giacinto mi dispiacerebbe: è uno scioccherello, ma può sposarmi.

M. Liv. (che frattanto avrà fatto molta scena col Conte, che sempre avrà mustriato sfuggire di vispondergli.) Non serve, vi dico, vi conosco, siete il Conte Spasimo, e Susanna me l'ha confessato.

Con. (da se.) Maledetta Susanna.

M. Liv. E vi aggiungo, che mia moglie è qui nel festino, e che se voi non mi lasciate ballare una contraddanza con Rosina, la chiamo, e la cosa finisce a bastonate. Non credo poi, che questa Rosina sia una gemma del Perù da tenerla tanto in gelosia. Siamo tanto buoni amici...

Con. (da se.) [Pazienza.] Via, Marchese, purchè mi serbiate il segreto, vi cederò la compagna, ma per una contraddanza sola.

M. Liv. Son discreto, mi basta. Bella Mascherina, (a Rosina.) il vostro compagno vi cede a me per una contraddanza.

Con. Se non vi rincresce, vi prego di compiacere questa maschera, ch' è un mio amico. Sus. Ed è un Signore di garbo assai; andate, fi-

glia, andate.

Ros. Ubbidirò. (Rosina si pone la maschera sul

M. Liv. Per sola ubbidienza è troppo poco.

Ros. E' molto per una persona, che non conoscò. (partono.)

#### SCENA VI.

- Pistacchio torna al suo banco senza parlare, e dopo, che Susanna sarà andata a sedere al fondo della camera, entrano Volpino, e Giacinto.
- Sus. VEDA, Sig. Conte, quanta fiducia ho in lei, quella maschera è un amico suo, e subito gli ho confidate la figlia.

Con. Quella maschera è il diavolo, che vi porti. Voi gli avete manifestato chi io era,

e mi avete scoperto.

- Sus. Signor no, non gli ho detto nulla, ha indovinato da se, ed ho provato invano a
  negare. Se non mi aveste fatto aspettare
  qui sola, se foste venuti a tempo con mia
  figlia, colui non avria avuto luogo di annojarmi. Sig. Conte, potreste dar l' ordine al Giovine del Caffe, che mi dia quello, che mi occorre.
- Con. E non vi ho trovato adesso, che mangia-
  - Sus. Quando non si dorme, quando si perde una nottata, bisogna sostenersi.

Con. Sostenetevi quanto vi pare. Bottega.

Pist. Comandi, Sig. Maschera. (viene imnanzi.)
Con. A questa maschera qui date quello, che
vuole; pago io, anzi se volete in pegno
questa moneta...

Pist. Illustrissimo Sig. Conte, mi maraviglio, la conosco.

Con. Diavolo! mi conosci? come mai! sono così coperto...

Pist, E' verissimo, ch' è coperto, ma Mamma Su-

Susanna mi ha fatto capire chi ella era. Con. Maledettissima mamma, se non mi scosto di qua, adesso l'ingiurio. Pistacchio, non mi scoprire.

Pist. Non dubiti Illustrissimo. (ritorna al hanco.) (Il Conte va a sedere da una parte fra varie maschere.)

Sus, (da se.) [Bisogna dire il vero, è troppo cara quella mia figlia. Appena un uomo le si accosta, che non può più staccarsene. Il Conte, perchè ha dovuto cederla, già sta di mal'umore. Ma quella Maschera chi sarà? Già sarà un galantuomo, non bisogna far giudizj temerarii.] Pistacchio, Pistacchio, Pistacchio?

Pist. Eccomi, Sig. Maschera Susanna.

Sus. E si ha da chiamar tre volte per essere servita?

Pist. Fate il piacere, venitevene a sedere accanto al banco, e non mi fate buttar tanti viaggi.

Sus. Non mi piace di star lassu, non si vedono le maschere.

Pist. Ma se sapeste con che comodo si dorme lassù; e voi adesso adesso è ora, che vi addormite. Una mamma sveglia verso le tre ore dopo cominciato il festino, tè una cosa fuor di regola. Via, venite lassu.

Sus. No....

Pist. Siate buona, altrimenti non vi do la carta per fare i cartocci, e porterete a casa tutti i dolci rotti. Lassu non vi urta nessuno. Vi ricordate, che l'anno passato vi fecero cadere ?

Sus. Via, voglio fare a tuo modo. Portami intanto un bicchiere di vin di cipro, e dei pasticcetti ...

Tom. IV.

Pist. Ancora non sono sfornati.

Sus. Uh! Calano dalle nuvole: dunque dei buzzolai.

Pist. Quante dozzine?

Sus. Che! Mi hai presa per qualche ingorda, come sarai tu! bastano otto, o dieci. Fa
presto. (Pistacthie wa al banca.) Dopo
bevuto questo bicchierino dovrei addormirmi senz' altro. Pistacthio mi consiglia bene d'andarmene laggib, ma mia figlia...
Ah, già il Conte ci baderà; e poi quando
una ragazza si è educata bene, e le si è
dato buon'esempio, si può lasciar sola.
(va a sedere nel fondo del palco accanto
al luogo, dove si dispensano i rinfreschi.
Beve, mangia, e poi com ire, o guattro
buzzelai stretti nella mano si addorme,
mentre intanto verlanno

# SCENA VII.

Volpino, Giacinto, e detti.

Giac. Dove sarà quell'indegna?

Vol. Colle buone. Non passiamo per carità da
tanta flemma a tanto impeto.

Giac. Voglio strapparle il core.

Vol. Ah non faccia...

Giac. Tu non sai di che sono capace.

Vol. Di far qualche ragazzata, e qui siamo al festino, non bisogna far chiasso, non bisogna farsi mettere in ridicolo: ci vuole spirato, e saper ridere dell'avventura.

Giac. Ma più guardo, meno la trovo. Vi è pe-

ricolo, che quel Caffettiere ci abbia ingannati?

Vol. Ma che dite! E' un uomo fidato, sarà andata via; ma guardiamo bene. Quella maschera laggiù, ch' è attorniata... che la riparano... no no, non è. Quella, a cui stringe la mano quel vecchio... nemmeno: Ma che vado cercando? Ecco là quella mascheraccia addormita, quella è mamma Susanna,

Giac. Che dici ! vuoi , che abbia lasciata la figlia ? non può essere.

Vol. Ed io vi dico, che è. Ha il segno sicuro : non vedete, che s'e addormita coi buzzolai in mano: con quel contrassegno la riconoscerei fra cento maschere, e poi la cosa è sicura; guardate, ha il mio cappello.

Giac. Il cappello tuo?

Vol. Sl, lo prestai a lei il primo giorno, che vi mascheraste insieme; che mamma a me mi vuol bene, le ho fatto altri servizi.

Giac. Ah! Dunque Rosina è al festino, Rosina è nel ballo? E chi sa con chi... e la madre dorme ... (agitato.)

Vol. Fa il suo dovere. Giac. Andiamo a cercarla.

Vol. Non facciamo chiasso. Adesso m'informo dai compagni di Pistacchio con chi è andata. Sig. Padrone, se volete scoprir tutto, se volete veramente farla restar brutta, approfittatevi della circostanza, che tutti vi prendono per una donna: vediamo di toccare gli amanti stessi di Rosina, ma ci vuole spirito. Giac. R 2

Giac. Io mi sento una rabbia...

Vol. Ebbene. Questa rabbia contro una donna come volete sfogarla? La sua vendetta è burlarla se vi riesce.

Giac. Diresti bene, ma non so ...

Val. Adesso è tempo di ricordarsi del corso delli studi: spirito. Fin che io parlo con Pistacchio, ponetevi a seder lì, perchè una donna, che stia tanto tempo in piedi, non istà bene.

Giac. Ah, Volpino mio, se potessimo andare a casa in questo momento d'impeto, che hel sonetto farei sull' infedeltà di colei.

- Vol. Eh! ci vuol altro, che sonetti; andate, andate a sedere, che adesso-torno. (Giacinto va a sedere da una parte, Volpino se accosta al banco, procurando di parlar con Pistacchio, ch'è occupato a servir la gen-
- Con. (alzandosi dal suo posto, passeggia lentamente avanti Giacinto.) Bella figurina! E' la più graziosa maschera, che abbia veduto. Oh, se potessi ballar con questa, quanto volontieri mi riderei del Marchese, che mi ha rapito Rosina. Già colui coll' arma alla mano di scoprirmi alla moglie mi rapirebbe ancora questa. Il compagno si è accostato al banco del Caffe, se costei prende rinfreschi, si leverà la maschera. Oh, non mi movo di qua.

Giac. (da se.) Io mi sento un combattimento interno, che non so esprimerlo. Chi lo avesse detto, così bella, che dovesse essere così infedele! Ma questa maschera quanto mi guarda!

Vol. ( partendo dal banco, dice a Pistacchio.) Ho

capito tutto. (da se.) [Ma prima di tornare dal Padrone, un dispetto a mamma bisogna, che lo faccia. Questo piede ti ha da doler per un pezzo.] (passa avanti Susanna, e le pista un piede.)

Sus. Ajuto, poveretta me.

Vol. (con voce contraffatta.) Perdoni, Sig. Maschera. Le ho fatto male?

Sus. Che dimandate! Proprio sul piede, che ci ho i calli; e poi li miei buzzolai! (le sono caduti di mano i buzzolai.)

Vol. Mi rincresce davvero.

Sus. Vi rincresce, vi rincresce, potreste far portar gli altri.

Vol. Perché mi vuole aggravare di questa spesa? Già per lei paga il Conte Spasimo.

Sus. Come! Maledetto ... questo pure sa tutto.
Ma chi siete? Ditemelo, Maschera, chi siete?

. Vol. Lo saprete più tardi, mamma Susanna. (Volpino viene innanzi, e si accosta à Giacinto.)

Sus. Che festinaccio! è pieno d'insolenti, non si può dormir un momento in pace; colui mi ha rovinato, se non mangio qualche cosa, il dolore non mi passa. Pistacchio, sei pasticcetti.

Pist. Adesso... ma sentite, Sig. Maschera, sarebbe meglio, che ve ne ponessi qua vicino una trentina in un canestro, e poi al fine riprendiamo il conto.

Sus. Non dici male .

Pist. Eh! questa è la mia abilità: conoscer l'indole degli avventori di bottega. (pone un canestro di pasticcetti sul bunco vicino a Susanna, che ne prende, mangia avidamen-R 3 te, e poi torna ad addormirsi colla mano sopra il canestro.

Vol. (piano all' orecchio di Giacinto.) [Per vostra regola, questa maschera è il Conte Spasimo, ha accompagnato Rosina, che adesso è andata a ballar con un altro, ma si crede, che il Conte l'aspetti qui.]

Giac. (piano.) Davvero? Non ti puoi figurare quanto mi guarda; mi avesse mai da co-

noscere ?

Vol. Anzi tutto il contrario: Vi crede una donna, ed egli, ch' è il cascamorto universale, già si sarà invaghiro di voi. Sarebbe pur bella, che quando Rosina viene, lo trovasse impegnato con voi. Dal modo, che vi guarda, conosco, che smania di accostarvisi. Proviamo.

Giac. No .

Vol. S1, vi dico; alterate un poco la voce quando gli rispondete, e fingete la Damina ritrosa.

Giac. Ma ...

Vol. Non ci è ma, che tenga; ora ve lo conduco qui. Avvertite, che dovete passare per mia nipote. (si accosta al Conte, e lo guarda fisso.)

Con. E stata vana la speranza. Quella ragazza non si smaschera certo; ma è bella, bella davvero. Come si colorisce, mentre parla! Trovassi io una compagna simile, vorrei cedere per venti contradanze Rosina. Il suo compagno mi guarda molto, e si viene accostando. Che mi conosca? Che questo pure abbia avuto la notizia da mamma Susanna! Diavolo, adesso dorme: mi avesse da nominare ancora sognando per farmi disperare!

Vol.

Vol. (sempre colla voce alterata.) Bona notte. maschera. Solo, eh! Povera maschera, vi compatisco, solo ...

Con. Io sto sempre solo.

Vol. Sempre no; mezz' ora fa eravate in buona compagnia. Ora vi compiango, poco fa v' invidiavo .

Con. Voi, Sig. maschera, burlate, e non avete motivo d'invidiar veruno. La vostra maschera è la più graziosa, ch'abbia io veduta in questa notte.

Vol. Bonta vostra; ma la mia maschera cede a Rosina.

Con. Rosina! Ma voi dunque la conoscete? Vol. St. e lei, e voi, maschera Conte; piano,

che non ci senta nessuno.

Con. Resto sorpreso! Ed io vi conosco? Vol. S1, siamo amici.

Con. E la vostra mascherina la conosco?

Vel. No: è una mia nipote, che conosce voi per avervi veduto una volta di passaggio, e conosce Rosina, perchè andava a trovare alcune sue amiche al ritiro dov'essa stava.

Con. Non capisco nulla. Balla vostra nipote?

Vol. Mi maraviglio! una damina fanciulla non balla al festino.

Con. Scusate: se ballava, me le sarei offerto compagno. Permettete, che me le accosti a farle complimento sulla sua graziosa mascheratura?

Vol. Siete padrone. Voi siete cavaliere, e so, che il vostro tratto colle dame non può esser che savio. (accostandosi a Giacinio.) Mascherina, questo Signore Ioda la vostra acconciatura. R 4 Con.

Con. Dopo aver prima lodata la sua bellezza.

Giac. (da se). [Forziamoci.] Mi burla, io non son bella, e poi ancorche lo fossi, vicino a Rosina che mai divento?

Con. Mascherina, vi conoscete male, e conoscete male anche me, se mai sapete chi sono.

Vol. Lo sa, vi ho detto, lo sa.

Con. E mi credete capace di perdermi colla Rosina? Noi cavalieri giovani andiamo da queste bellezze rinomate per ridere un poco, per adattarci alla moda, ma non per attaccarcisi da dovero. Rosina anzi credo, che fra breve sposerà un giovinotto, un buon ragazzo, un certo Giacinto, un semplicione.

Giac. (da se.) [Maledetto.]

Vol. E lo conoscete questo Giacinto?

Con. Credo di averlo veduto per casa, ma non me lo ricordo, perchè già questi cittadi nelli spasimati quando veggono comparire uno di noi, o se ne vanno via, o si ritirano in cucina.

Giac. (piano.) Volpino, io non reggo.

Vol. (piano.) Pazienza. (poi forte.) E questo Giacinto è forse la maschera, con cui bal-

la adesso Rosina?

Con. No. Poveraccio, non è neppure al festino. Gli hanno fatto credere, che Rosina non ci veniva; figuratevi, ero già io entrato dall'altra porta, quando sentivo quel buon babbeco, che augurava un sonno tranquillo a Rosina.

Giac. Ma se di Rosina poco vi preme, perchè disturbate la passioni degli altri? Io credo, che ve ne prema molto.

Con.

Con. Se ne volete una riprova in contrario, quando non vi spiaccia la mia compaguia, resto servendovi, se questa maschera lo permette.

Vol. Unitamente a me, volontieri.

Con. Vogliamo fare un giro?

Giac. (piano a Volpino.) [ Andiamo, che l' incontreremo quella perfida.]

Vol. (risponde piano.) [Veramente è più facile, che venga qui, perchè ci è mamma fissa; ma non ostante possiamo provare.] (forte.) Andiamo, Sig. Maschera, ma dopo

un breve giro bisogna, che per qualche cagione ritorniamo qui.

Con. Come volete.

(parte Giacinto servito da Volpino, e dal
Conte.)

# SCENA VIII.

Li suddetti, poi Gerlino.

Sus. (dormendo grida forte.) PASTICCETTI, pa-

Pist. Per Bacco! Che li abbia finiti? (si accosta.) Quanti, Sig. Maschera? Oh Diamine, dorme, e nel canestro ancora ce ne sono molti. Qui si può dire - sogna il guerrier le schiere.

Gerl. (viene, e si pone a sedere innanzi.) Lode ai Numi! Ho pur trovato uno, a cui cederla. Ehi bottega! (si presenta an pironine.) No, bel figlio, non voglio voi, io vo' Pistacchino, se vi e. (il giovine torna al al banco.) Pure è vero, quando uno ha a spendere il suo, una certa genialità lo fa spender con più piacere. Oh, Pistacchino, buona notte, mi conosci?

Pist. Illustrissimo sì, ho visto subito le vetriate sotto la maschera.

Gerl. Io vorrei una mezza limonata; già quarti non ne date?

Pist. Illustrissimo mio, nè anche mezze; al festino non si dà che sorbetto intiero, così vuole il Padrone.

Gerl. Oh questa è bella! Per compiacere il tuo padrone mi ho a ghiacciare lo stomaco? E chi è colui, che possa reggere a un sorbetto intero? Fammi il piacere, Pistacchino, gira qui d'intorno, il troverai qualcun' altro, che ne vuol mezza, prendine una, e dividicela.

Pist. Illustrissimo, e gli pare, che io possa andar cercando chi vuol mezza limonata?

Gerl. Bene, accomodiamo in altro modo. Io ora esco dal festino, e viene un mio amico, damini ora la mezza limonata, io te la pago intera, e l'altra metà daraila al mio amico, che porterà un contrassegno.

Pist. Non è possibile.

Gerl. Ma se fossimo qui, e la dividessimo insieme, non saria lo stesso?

Pist. Capisco, dirà bene, ma per amor del padrone non posso ...

Gerl. Ed io per amore del tuo padrone non vo' crepare, prendendo un sorbetto intero: ne farò di manco:

Pist. Quel, che vuole, ma mi lasci andare, che abbiamo folla . (s' avvia verso il banco.)

Getl. Va pure. (da se.) [ Beverò un gotto d' acqua

qua a casa, non mi costerà nulla.] Ehi,

Pist. (torna indietro.) Comandi.

Gerl. Fammi il piacere. Chi è colui laggiuso senza maschera?

Pist. Mi han detto, ch'è un Olandese.

Gerl. Ricco?

Pist. Dicono molto.

Gerl. Che sta a far qui?

Pist. Non lo so .

Gerl. Si trattien lungo tempo?

Pist. Nol so neppure. Mi permetta, che vada... (s' avvia di nuovo verso il banco.)

Gerl. Va pure... Ma senti, senti. Quella mascherina là acconciata alla spagnola sailo chi sia?

Pist. (tornando indietro.) No. Dev'essere però persona di rango, perchè è ben vestita.

Gerl. Non tanto: quel raso nero non è mica di Firenze, e quelle catene là non dovriano esser mica d'oro fine.

Pist. Non lo saranno, ma permetta... (di nuo-

Gerl. S1, va pure. Ma un'altra parola: Mi sapresti tu dire chi sia certa mascheretta bellina di molto, pienoccia, di buon colore, di capel bruno, vestita di tabl arancio con delle liste di sciamito verde, con de'nastri incarnati, con delle rose su' capelli, co' scarpini bianchi, un mazzolino di fiori...

Pisi. Non vada più avanti. Sarà una maschera, che usciva di qua con due uomini molto coperti, che le davano braccio.

Gerl. Appunto.

Pist. E' una dama, ma chi sia, non lo so; per altro V.S. Illustrissima bisogna, che ne sia

rima-

rimasto ferito, l'ha osservata così minu-

Gerl. Che dici mai! La mi è passata innanzi come un baleno; ho avuto appena il tempo di darle un'occhiata. (varie maschere gridano forte: Bottega,

bottega.)

Pist. Signore, ini lasci andare per carità. ( da se partendo.) [ una dozzina di avventori come costui basterebbero a occupare tutti i garzoni della bottega, e a manda fallito il padrone.] ( i ritira al banco.)

### SCENA IX.

- Li suddetti, poi Rosina colla maschera sul volto servita dal Marchese.
  - Gerl. L'è un buon figliolo il Pistacchino, ma non è abbastanza informato. Non sanno il loro interesse costoro: guadagnerebbero dei bei soldi, se dassero delle notizie a tempo. Vi ha molti cesti di paste colà, vediamo che vi, è di buono. (si accosta al banco.)

M. Liv. Cerchiamolo, cerchiamolo questo vostro compagno, e vi restituisco ad esso subitó. Non credeva mai di aver tanto poca ac-

coglienza da voi!

Ros. Se sapessi chi siete, forse vi accoglierei me-

glio.

M. Liv. E sapevate forse chi erano tanti giovinotti, a cui eravate prodiga nella contraddanza di occhiate, di vezzi, di strette di mano? In verità, mascherina, io sono stato stato il più sfortunato fra i vostri ammi-

Ros. Perchè siete ancora il più nojoso. Ma il Conte dov'è? Io non lo veggo.

M. Liv. Neppur' io .

Ros. Dove sarà andato? Cerchiamo . .

M. Liv. Oh, mascherina mia, cercatelo un poco da voi, io vi ho ricondotta al posto dell' appuntamento, e qui finisce il mio impegno: vi lascio...

Ros. Come! Volete piantarmi sola?

M. Liv. No, cara mia, ecco là la vostra mammina, restatevi con lei finchè torni la vostra maschera.

Gerl. (girando.) Il Marchese gli è qui con una vezzosa mascherina.

Ros. Quale azione!

M. Liv. Perdonate, ma io me ne vado. (da se.)
Ho veduto da lontano una figurina, che vale più di questa preziosa fraschetta. (parte.)

Ros. (da se.) Insolente! Bisogua, che chiami mia madre.

Gerl. La mascheretta è restata sola, il Marchese l'ha abbandonata.

Ros. Io mi vergogno d'accostarmele, perchè dorme.

Gerl. Bella maschera, andate guardando d'intor-

no, vi bisogna qualcosa?

Ros. (da se.) [Oh! Il Sig. Gerlino lo conosco agli occidali.] Sig. Maschera, mi conoscete?

Gerl. Veramente ho qualche dubbio.

Ros. Non vi ricordate l'altra sera al teatro... a quel palco...

Gerl. Oh, Sig. Rosina, e voi sola, e il Marchese Livio vi ha lasciata? Ros. Che! Era il Marchese Livio quella maschera? Ora ho capito perchè era così insolente. Questi maritacci sono gli uomini
più disgraziati del mondo. Che bel temerario! Un uomo ammogliato ha voluto
per forza almio compagno.

Gerl. E chi è egli il vostro compagno?

Ros. Non posso dirlo. Fatemi la finezza, svegliate laggiù quella maschera, che dorme. E' mia madre; ditele, che venga qua.

E' mia madre; ditele, che venga qua.

Gerl. Vi servo. (va al luego dove dorme Susanna.)

Ros. (da se.) E il Conte mi ha ceduto ad un uomo ammogliato, e non si fa trovar più qui! Si fosse unito con qualche altra compagna!

Gerl. Signora maschera, Signora maschera? (a Susanna.) La non sente, scuotiamola un poco. (scuote per un braccio Susanna.)

Sus. Pasticcetti, Pasticcetti.

Gerl. Destatevi, maschera, la Rosina vi vuole. Sus. (ancora mezza addormita.) Se Rosina ne

vuole, eccone quattro, ma più no. (dà dei pasticcetti a Gerlino, che li prende, e li mette in saccoccia.)

Gerl. Mi vengono per equivoco, ma non vo rifiutarli. Signora Maschera, destatevi, vostra figlia è laggiù; alzatevi, vi chiama, vi vuole.

Sus. (sempre mezza addormita.) Se mia figlia vuol qualch' altra cosa, lo dica al Conte. Gerl. A chi, a chi? (da se.) [Ora so con

shi e.]
Sus. Al Conte Spasimo, al suo compagno.

Gerl. Oh le belle cose! La Marchesa lo crede in let-

letto. Qui segue qualche scena. Oh! Diamine; mi rincresce, che mi termina il mio mezzo biglietto. Ma destatevi!

Ros. (da se.) Tutte le maschere guardano lei, muojo dalla vergogna. (Le maschere, che stanno vicino a Susanna, ridono vedendo, che Gerlino si affatica invano a svegliarla. Gerlino ride anch' esso, e va parlando piano con qualcuna delle maschere suddette.)

# SCENA X.

Giacinto, Volpino, il Conte, e detti .

Con. Ma era meglio andare un poco più in giro pel Teatro....

Giac. Sono stanca. Vol. Riposiamoci qui, nipote.

(Le tre maschere siedono innanzi da una parte del teatro. F Si avverta, che la porta, da cui sono entrate, sia situata in modo, che possano non aver veduto Rosina, la quale sta alquanto indietro, guardando con impazienza Gerlino, e Susanna.)

Giac. (piano a Volpino.) Guarda se vi è più la madre laggiù, dove sono quelle maschere

in piedi .

Vol. (risponde sempre piano.) Non vi è la madre sola: quella, ch'è voltata di schiena mi pare Rosina.

Giac. Oh Dio!

Vol. Se vi fate venire un poco di convulsioni, siete una Donna davvero. (forze al Conte.) Maschera, ecco là la vostra compagna. Con.

Con. Per farvi vedere quanto mi preme poco, me ne vado per fuggirla: or ora ritorno. (mentre il Conte si alza, Rosina con impazienza si volge indietro dicendo) Ros. Vado via sola piuttosto, che farmi burlare

di più. Oh, maschera, (vedendo il Conte.)

dove andate? venite qua...

Con. Non posso.

Ros. Non potete? Siete in verità un bel compagno! Cedermi così al Marchese Livio, non farvi trovar più.. Venite qua, sediamo..

Con. (da se.) Oh che imbroglio! Sono confuso ...

Ros. Sedete, vi dico, accanto a me fin che mia madre si sveglia . (siede accanto a Giacinto, forgando il Conte a sedere dall' altra parte.)

Giac. (piano a Volpino.) Volpino mio, non lo crederai, ma io mi sento un affanno, a

cui non posso resistere.

Vol. (risponde piano.) Adesso pensate al Sonetto sdegnato.

Sus. (mentre Gerlino cerca di svegliarla, dormendo dice.) Via, eccovi altri pasticcetti .

(dà altri pasticetti a Gerlino.)

Gerl. La non si vuol destare; e poverina dev' essere di buon core. Dormendo la mi vien

dando de' dolci : mangiamoli .

Con. Ma in somma, Signorina, credereste di tenermi al festino come un prigioniero?

Ros. E voi siete capace di abbandonarmi così ? Siete capace di farmi un'azione, che non la farebbe neppure quel melenso di Giacinto?

Con. Oh! Giacinto, Giacinto, voi lo disprezzate tanto, e poi chi sa, che non sia il prediletto. ( Avventano gli Antori di non abbandonare mai la Scena muta, che deve corrispondere all'azione, che segue, parlando sempre piano Giacinto, e Volpino : facendo dei moti di sdegno Rosina verso il Conte, che corrisponde bruscamente ; e Gerlino nel fondo occupandosi di quando in quando a svegliare Susanna, ma frattanto mangiando.)

### SCENA XI.

Il Marchese Livio colla Marchesa Clarice. e detti .

M. Liv. E un'altra volta siete a perseguitarmi? M. Clar. Fin, che non trovo qualcuno, non vi lascio certo.

M. Liv. Ecco là Gerlino .

M. Clar. E che diamine fa laggiù! Vediamo .

(va un poco indietro.)

M. Liv. (viene innanzi.) Oh, il Conte con Rosina! E quest'altra mascheretta, che mi è passata sott' occhio un' altra volta, quant' è bellina!

Vol. (a Giacinto.) Guardate un altro cascamor-

Giac. Che guardare? Se ne potessi udire, che cosa dicono ...

Ros. Vi ripeto, che di Giacinto non so che farmene. Lo conosco per uno scioccherello. Se fingo amore per lui, è perchè mia madre me lo comanda, perchè vorrebbe darmi in lui un odiato marito. Tom. IV.

Giac.

Giac. (da se.) Non posso più. (contraffacendo la voce forte.) Signora Maschera,, vuod favorire, vogliamo andare? (al Conte.) Vol. (piano.) Bravo, mettetelo nell'incastro. (si

voi. (piano.) bi alza.)

M. Liv. Come! Quella maschera pure conosce il Conte? Per Bacco! Colui è l'appaltatore delle belle figure.

Con. Si, vengo. (si alza.)

Ros. Come! Mi lasciate? (si alza.)

Sus. (indietro si alga.) Ma non dormo, non dormo. (si fa dare della carta dai gargoni, e accostando un canestro, empie due gran carte di pasticcetti.)

Gerl. Bene, se non dormite, venite laggiuso dal-

Gerl. Bene, se non dormite, venite laggiuso dalla Rosina.

M. Clar. Ci ho riso davvero con questa vecchia

addormita. (vengono innanzi.) Giac. Andiamo, Signora Maschera. (va per pren-

der il Conte sotto il braccio.)

Ros. Maschera, (prendendolo dall'altra parte.)
non vi moverete. E voi, Signora insolente, che vi usurpate i compagni altrui,
se non fossimo in questo luogo, meritereste, che vi dicessi tutte quelle ingiurie,
che dirò pur troppo a suo tempo a questo perfido, traditore, bugiardo.

Giac, E chi più perfida, e chi più traditrice, e

chi più bugiarda di te?

Ros. Quale insolenza? Gerl. Vi è dello strepito.

Gerl. Vi è dello strepito M. Clar. Accostiamoci:

Sus. Uh! Rosina mia si riscalda; figlia mia...
(viene avanti, tenendo due involti di pasticcetti nelle mani.)

Giac. Indegna, ingannatrice, perfida...

Sus. Rosina mia, e chi è quella pettegolaccia, che t' insulta così ?

Vol. (piano a Giacinto.) Scopritevi.

Giac. (levandosi la maschera.) Ecco chi sono; Un amante da te ingannato, e tradito; una persona che ti adorava una volta, quanto ti detesta adesso, e che non vedrai mai più.

Vol. Bravo. E a voi, mamma, vi saluta Vol-

pino (partono.)

Gerl. Affe di Bacco! gli era omo.

Ros. Oh Dio, che confusione!
Sus. Come, così s'ingiuriano le persone di gar-

bo! E' un bel compagno il Sig. Conte Spasimo, che lo permette impunemnte!

M. Clar. Conte Spasimo! Ah bugiardo, tu qui, tu, che m'hai detto d'esser malato: tu con questa pettegola!

Ros. Parli bene , Signora maschera .

Con. (sórigandosi da Rosina, che lo trattiene.)
Lasciatemi-andare, non sapete di che è capace costei? Maledetta Susanna, maledetta la sua linguaccia. (parte correndo.)

M. Clar. Tu non mi fuggi. (lo segue.)

M. Liv. Che contrattempo strano! Ripariamo, altrimenti mia moglie si renderà la favola del paese. (parte appresso ai suddetti.)

(Varie maschere frattanto si sono adunate d' intorno, ed una di esse va dicendo: Pa-

sticcetti, Pasticcetti.)

Sus. Ma questa è una grande insolenza! Rosina, andiamo in cerca dei nostri protettori. Ros. Ah, Sig. Madre, andiamo via di qua. Sig.

Gerlino, non ci lasciate ...
Gerl. Ma io devo partir nel momento.

Ros. Accompagnateci.

Nos. Accompagnatect

Gerl. Ho il mio Calessino, gli è scoperto... ma ci ripareremo alla meglio coll'ombrello...

Ros. Andiamo, andiamo. (prende sotto il braccio Gerlino.) Oh Dio, che disgraziato festino! Venite. (nel prender Susama per mano con violenza, le fa cadere gli involsi di mano.)

Sus. Ah, figlia, che fate, i miei pasticcetti. Ros. Venite, venite. Non ci facciamo corbellare

Ros, Venite, venite. Non ci facciamo corbellare di più. (strascina via Susanna a forza, le Maschere ridone, gridando forte appresso a Susanna: Passiccetti, Pasticcetti; e cala il Sipario.

FINE

66299





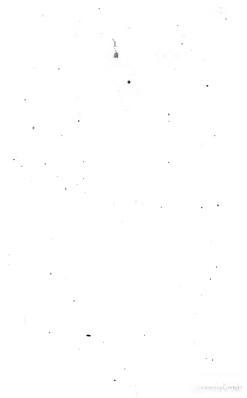





